

Vitt. Emmuele III De Marinis 520 NAPOLI=

Race of Marinis B. 520 169 2072

# MONETE

### DEL REGNO DINAPOLI

ROGGIERO

Primo Rè, sino all' Augustissimo Regnante

### CARLOVI

IMPERADORE, E III. RE' CATTOLICO,

Raccolte, e Spiegate

DA D. CESARE ANTONIO VERGAR.

Dottore dell'una, e l'altra Legge,

ALL' ECCELLENTISSIMO SIGNORE

## GIO. VINCISLAQ DI GALASSO

Conte del S. R. I. del Forte Campo, della Torre Libera, Duca di Lucera, Signore Ereditario di Fridland, Gravenstein, Richembercgh, Wiistung, Neidoff, Ebersdoff, &c. Regio Luogotenente, Provinciale Assessore del Supremo Giudizio, e Gran Maresciallo del Regno di Boemia, Maggiordomo Maggiore della Sereniss.

Arciduchessa Elisabetta, Consigliere intimo attuale di Stato di Sua Maestà Cesarea, e Cattolica, e suo Ambasciadore Ordinario in Roma.

appeared cores cores grands

In ROMA, per Francesco Gonzaga, M DCC XV.

Con licenza de' Superiori.

# SIGNORE -



di affermare, che, nel dedicarla all'Eccellenza Vostra, c nell'implorarle il suo altissimo Patrocinio, potrei non solo meritare qualche scusa dell' ardimento, ma sperare ancora l'approvazione de savj; imperocchè la materia, di cui si tratta, è il soggetto di uno de' pregi più nobili, che adornano la Corona de Principi, e fu sempre uno degli oggetti, che occuparono le prime loro cure, e de loro più saggi Ministri, per esser quanto necellario, non men che decoroso ed

ed utile a' Rè, ed a' Regni l'uso delle Monete, altrettanto bisognevole di tutta la prudente attenzione nello stabilirne il valore, e nel procurarne un'intatta conservazione.

Ben la Repubblica Romana espresse l'uno, e l'altro, allorchè finse una Deità, che la proteggesse, proibì di coniarsi altrove, che nel proprio Tempio, e destinò un Triumvirato de principali Senatori, i quali sopraintendessero all'opera, che riputavali il mezzo più utile per intraprender con glo-

gloria la guerra, e conservare con vantaggio la pace. Tutto ciò mi facea lusingare di ssuggir la taccia di audace nel fregiare il mio Libro col Vostro chiarissimo Nome, anzi che mi facea temere di mancar alla giustizia, se avessi offerto un Trattato delle Monete di un Regno, che da due secoli, e più vanta, frà le prime sue glorie, la fedelissima soggezione a' Monarchi dell' Augustissima CASA DI AUSTRIA, ad altri, che a Voi, che e nella serie de' Vostri gloriosi An-

tenati, e nelle proprie azioni rappresentate così al vivo l'immagine di tanti Imperadori, a' quali e quelli, e Voi serviste con singolarità di sede, di valore, e di prudenza ne' maneggi più riguardevoli di Guerra, e di Pace, nelle Armate, e ne' Conlegli, ne' Governi delle Provincie, e ne comandi degli Eserciti, e siami lecito di aggiugnere, che sembra questo mio tributo di Monete disegnate per anche convenevole alla Vostra Munificenza, giacchè con ammirazione di quelle

le Corti, ove l'hanno trattenuta, e tengono gl'interessi
più rilevanti della Cesarea, e
Cattolica Maestà (trattati dal
Vostro gran talento con prudenza impareggiabile) si veggono con non mai veduta generosità spendere tesori per il
Vostro proprio decoro, e della Carica istessa.

Sebbene questi, ed altri motivi, che la Vostra moderazione mi obbliga a tacere, mi dessero animo a presentarvi questa mia rozza satica, pure ritraevami di sarlo il conoscere di essere

sere temerità, comparire alla Vostra presenza Uomo sconosciuto, senza merito, e con un' offerta, che toltane la materia, nulla ha di pregievole, che corrisponda al Vostro merito, ed al Vostro Grado. Restò nondimeno fugato ogni mio timore, allorchè V. Ecc. frà le tante, e tutte gravissime occupazioni, che tengono di continuo esercitata la sublime Vostra mente, volle degnarsi di vedere le Monete originali, (per soddisfare all'erudita sua curiosità) e si compiacque be-

nignamente approvare la mia buona intenzione nel farne la raccolta, ed il pensiero (che ne restò anche incoraggiato) di darle alla stampa. Quindi è, che io ho creduto, non dovesse spiacervi, se per dare al Libro quel pregio, che gli manca per la debbolezza dello stile, ho preso l'ardire di esporre alla luce questo mio ofcurissimo parto sotto gli auspici dell' Ecc. Vostra, anzi chè spero, essere cortesemente accettato dal magnanimo Vostro cuore l'umile mio dono, ed accolti

colti sotto l'ombra della Vostra gran Protezione e l'Opera, e l'Autore, giacchè ho la sortuna in questo rincontro di consecrarmi con riverente, ed ossequioso rispetto

Di Vostra Eccellenza

Roma il primo di Settembre 1715.

Umilis. divotifs. ed obbligatifs. Serv.

Cesare Antonio Vergara.

b 2 IM-

IMPRIMATUR;

Si videbitur Reverendissimo Patri Magistro sacri Palatii Apostolici.

N. Archiepisc. Capua Vicesger.

### APPROVAZIONE

Dell'Illustriss.e Reverendiss. Monsignore

### FRANCESCO BIANCHINI

Cameriere di onore di Nostro Signore Papa CLEMENTE XI.

TElla lettura della presente Opera del Sig. Canonico Don Cesare Antonio Vergara, da me riveduta per commissione del Reverendissimo Padre Maestro del sacro Palazzo, attesto io sottoscritto di non avere ritrovata cosa contraria alla Religione Cattolica, ed alle altre regole, che si debbono osservare per la facoltà della impressione; anzi vi ho riconosciute molte memorie degne della pubblica luce, così per la serie delle Monete del Regno di Napoli, da niuno prima di lui (per quanto io sappia) ordinata, da Roggiero sino all'età nostra, come per i documenti, che in quelle si contengono, dal sopradeto Autore con brevità e chiarezza spiegati; onde la giudico degna di prodursi in pubblico per mezo delle stampe, se cosìparerà a' Superiori. In fede di chè ho scritta la presente dalle stanze del Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 23. Maggio M DCC XV.

Francesco Bianchini.

AP-

# APPROVAZIONE DEL SIG. ABATE GIOVANNI VIGNOLI

Custode della Libreria Vaticana.

A Vendo letto e riveduto per commissione del Reverendissimo Padre Selleri Maestro del sacro Palazzo il Libro del Sig. Canonico D. Cesare Antonio Vergara sopra le Monete del Regno di Napoli, da Roggiero sino al presente, da lui raccolte e spiegate; non solo non vi ho incontrato cosa alcuna, che possa offendere, e che sia contraria alle Costituzioni: masì per la novità dell'argomento, che per la erudizione, che in se contiene, posso credere, che sia per esser ricevuto con gradimento dagli eruditi, che ben sanno di quanta utilità siano simili monumenti, come testimoni i più sicuri e certi per l'istoria, e per conserma della venità. E perciò, quanto a me, lo giudico degno di stampa. Dalla Libreria Vaticana a'24. di Maggio m DCC xv.

G. Vignoli.

#### IMPRIMATUR,

Fr. Gregorius Selleri sacri Palatii Apostolici Magister, Ordinis Prædicatorum.

CATA-

### CATALOGO De'Re, Principi, e Città, Di cui vi sono i disegni di Monete, posti per ordine cronologico. Della linea de' Normanni. Oggiero Conte, e primo Rè Guglielmo I. Guguelmo II. Tancredi Guglielmo III. unico senza Monete De' Svevi. Arrigo Imperadore 13 Federigo Imperadore Corrado Imperadore 18 Manfredi Degli Angioini. Carlo I. Carlo II. Roberto Giovanna I. Angioini, detti di Durazzo Carlo III. 50 Lodovico di Angiò

| Ladislao                               | 54        |
|----------------------------------------|-----------|
| Giovanna II.                           | 57        |
| Renato di Angio                        | 62        |
| Remato de 11 ingro                     | * T 6     |
| Aragonesi.                             |           |
| Alfonso I.                             | 66        |
| Tordinando L                           | 69        |
| Conte di Campobasso                    |           |
| Aquila                                 | 04        |
| Alfonso II.                            | 36.091    |
| Ferdinando II.                         | 90        |
| Carlo VIII. Rè di Francia              | 89. ¢ 9 I |
| Chieti                                 | 92        |
| Federigo II.                           | 97        |
| Lodovico XII. Rè di Francia            | 103       |
|                                        | :         |
| Aragonesi, ed Austriac                 |           |
| Ferdinando il Cattolico                | 100.      |
| Giovanna, e Carlo                      | 111       |
| Carlo V. Imperadore                    | 113       |
| Filippo II.                            | 125       |
| Filippo III.                           | 134       |
| ************************************** | 141       |
| Duca di Guisa, d Popolo di Na          | poli 155  |
| Contact I                              | 161       |
| Carlo III. Rè, e VI. Imperadore        | 177       |
| CARLO III. ICO                         |           |

#### PREFAZIONE.

Llorchè io intrapresi a raccogliere le Monete battute nel Regno di Napoli da' primi Rè, che lo dominarono sino al presente, altro fine non ebbi, che di appagare la

propria curiosità; ma essendo stata poi da amici eruditi riputata cosa non assatto inutile e disprezzabile il porre le medesime alla luce, essendosi veduto accolto con gradimento da Letterati ciocchè in questa materia di Monete banno scritto vari Autori, siccome delle Pontificie l'eruditissimo Signor Abate Vignoli Custode della Libreria Vaticana; di quelle di Francia il Buterù, ed il Blanch: d'Ingbilterra lo Spelmanno, ed il Fontaneo. Percio, quantunque io mi avvedessi esfere di talento assai inferiore a questi celebri Autori, mi sono indotto a pubblicare le presenti del Reame di Napoli, anche per non vedersene

a Antiquiores Rom. Pont. Denarii. Romæ 1709.

b Recherches Curieuses des Monnoyes de France.
Paris 1666.

Paris 1703.

d Alfredi Magni Anglorum Regis. Oxonii 1678,

Numismata Anglo-saxonica. Oxonii 1704.

fatta menzione, che di alcune sol di passaggio da' molti Autori, che hanno scritta l'Istoria del Regno medesimo, di modo chè sono mancate le notizie, che potevano giovare per ornamento dell'Opera, in cui vi si è aggiunta una breve narrazione de' Rè, e de' loro fatti più riguardevoli, siccome l'alterazione, ò mutazione del dominio per indicare il tempo, e le cagioni, per le quali surono battute le

Monete istesse.

Conosco, che sarà stimato picciolo il numero delle Monete raccolte, delle quali si veggono i disegni, ancorchè passino il numero di ducento, rispetto alla serie di sei secoli, che risguardano il mio afsunto; nondimeno ciò non parràsstrana, achi riflette, che, allorchè è accaduto in Napoli di rinoware tutta la Moneta (il chè più volte è avvenuto) si è proibito l'uso di quella, che prima era in corso; onde le Monete di oro, e di argento sono state disfatte per valersi del metallo, in modo che è stato più facile il ritrovare particolarmente in Roma quelle più antiche, che aveano simiglianga col giulio, e col grosso, che le più nuove battute da due secoli in giù, per essere state vietate in Napoli, e disfatte. Si aggiugne ancora il non coniarsi ivì le Monete, che di rado, e senza atcuna varietà (il che ne diminuisce il numero) come lodevolmente suol praticarsi da altri Principi, e particolarmente da' Sommi Pontefici, ponendovisi talvolta motti

allusivi a successi riguardevoli per tramandarne

la memoria alla posterità.

Stimo ben fatto l'avvertire, che quantunque nelle Monete de Rè, ò Regine di Napoli vi si legga il titolo del Reame col sulo nome di Sicilia, non per tanto deesi da ciò dedurre esser state queste colà conjate; poiche fin ne primi tempi de Re non solo ambedue i Regni furono comprest sotto quell'unico nome di Sicilia, ma il solo Regno di Napoli su così ancor numinato, come può vedersi in molte carte di quei tempi, e particolarmente nella lettera di Corrado Imperadore scritta a Manfredi : Postridie Vicentiam accedentes exinde versus Portum Neoni contendemus, atque III. idus Decembris condescendemus, ut in Regnum nostrum Sicilia procedamus, ubi apud Fogiam, in Festo Nativitatis Domini pro reformando Regno conventum habere decrevimus ; sicchè essendo Foggia nel Regno di Napoli, vedesi, che questo pure era nominato Sicilia

Nel tempo poi di Carlo I. fu distinto l'un Regno dall'altro col titolo di Sicilia citra & ultra Pharum, e sì egli, come i suoi successori, dopo essere stata quell'I sola occupata da' Rè di Aragona, ritennero il titolo di Rè di Sicilia per quello di Napoli, c 2 che

a Summonte Istoria della Città, e Regno di Napoli par. 2. cap. 9. Napoli 1601.

che possedevano; anzi essendosi stabilita la pace coll' autorità di Gregorio XI. trà la Regina Giovanna, ed il Rè Federigo di Aragona, nel di cui dominio dovea restare la Sicilia, si convenne, che egli, ed i suoi successori prendessero il titolo di Rè di Trinacria, e quello di Sicilia restasse a Giovanna, come leggesi nella Bolla dello stesso Pontesice: Item quod ex causis prædictis præsatus Dis Rex hæredes, & successores sui, nullo unquam tempore intitulabunt se titulo Regni Siciliæ, sed tantum titulo Trinacriæ: ipsaque Dia Regina hæredes, & successores sui intitulentur, & vocentur titulo Siciliæ.

Pare anche bene prevenire l'altra difficoltà, che potrebbe farsi sul fondamento, che avendo i primi Rè fatta la loro residenza in Palermo sino al Re Carlo I. che la trasserì in Napoli, debba perciò stimarsi colà, e non nel Regno di Napoli, essere state per tal cagione battute le Monete, poichè per provare il contrario, fra molti esempi, hasterà addurre quello di Federigo Imperadore, che avea la Regia Zecca in Brindisi, come attesta Riccardo da S.Germano b: Anno 1228. mense Januario denarii novi Brundusini per Ursonem Castalbum in S. Germano dati sunt; nè prima dell'anno 1231 si truova memo-

b Ughellii Italia Sacra tomo 3. col.991.

a Raynal. Annal. Eccles. to.16. ad ann.1372. n.5.

memoria di Zecca nella Sicilia, avendo in quel tempo l'istesso Imperadore fatti battere in Messina di una stessa forma gli Agostali di oro, come rise-

risce il medesimo Autore ..

Di queste Monete si vedranno i disegni nell' Opera, e sarà notato essere il valore poco meno di una dobbla d'Italia, secondo il peso, e prezzo corrente, però stimo di avvertire, che nel Trattato sopra le Costituzioni del Regno bi struova riferito, essere il valore dell'Agostale di carlini 15. con queste parole: Nam quatuor Augustales valent carlenos sexaginta, seu tarenos triginta, hodie ista Moneta Augustalium non currit; può giudicarsi nondimeno ò di non aver l'Autore veduta la Moneta, ò che ve ne fossero di peso inferiore, come ancora può essere la differenza nel valore dell'oro de' tempi anti chi con quello de' moderni.

Per rendere più facile la cognizione de' vocaboli, e valore delle Monete, che sono in uso nel Regno, dee notarsi, che il ducato vale dieci carlini, siccome lo scudo in Roma dieci giulj; un tarì vale due carlini, siccome il cavallotto di Bologna due giulj; il carlino dieci grana, come il giulio Romano dieci bajocchi; un grano vale due tornesi, come un

bajoc-

a Italia Sacra tomo 3. col.1016.

b Afflictus in Constitutione Quicumque Mulierem num.z.

bajocco; ed un tornese sei cavalli. Della Moneta, ò nome di grana se ne trova fatta menzione sino dall'anno 1231. dall'Autore della Cronica.

Saria non meno curioso, che conveniente all' assunto, l'accennare il peso di ciascuna Moneta, ma non essendosi potuto individuare, per non essere tutte à intiere, à ruspide, stimo di dire almeno, che dal tempo di Carlo I. di Angiò dell'anno 1265: sino a Carlo V. Imperadore le Monete del Regno. sono state simili a quelle di Roma nella forma, e nel valore, per essere state ivi in corso i carlini, i. mezzi, e quarti di carlino, come in Roma i giuli, i grossi, ed i mezzi grossi, così anche eguali nel peso, come ne bò fatto il confronto con quelle di diversi tempi del copiosissimo studio di Monete. Papali del Sig. Saverio Scilla, che attualmente ne fa stampare un'Indice (il quale si vedrà ornato non meno di curiosissime notizie, che di erudizioni). Indi nel tempo del suddetto Imperadore furono conjate le Monete di forma diversa, come il tarì del valore di due carlini, che pure ugguaglia il peso di due giulj di quei tempi; che del peso delle altre Monete più moderne se ne darà la notizia nell'Opera istessa.

Si stima parimente necessario il sapere, che siccome in Roma un' oncia si divide in venti-

quat-

a Italia Sacra to.3. col. 1019.

quattro denari, ed il denaro si divide in ventiquattro grani, così nel Regno un'oncia si divide in trenta trapesi, ed un trapeso in venti acini, c osì detti per non confonderli co' grani, ò come volgarmente dicesi, grana, che sono valor di Moneta. Il rotolo poi è un peso di trentatrè oncie, ed il tommolo è una misura, chiamata anche moggio, il quale ragguagliato a ragione di peso, è la quinta parte di un rubbio Romano, che è di peso 500. libre.

Ed abbenchè la narrazione de' successi avvenuti nel Regno, sia stata tratta da molti Istorici, si è stimato nulladimeno superfluo il notarli, suorchè dove si tratta delle Monete, che è l'assunto principale di questa mia Opera; e qualunque ella sia, mi persuado, che dovrà essere a grado degli amatori dell'Istoria, e di coloro, che hanno diletto in simili studj, i quali avendo altre Monete del Regno, che non siano qui delineate, prego comunicarmene i disegni, per formarne un Supplimento; ò pure eccitati da questa mia fatica, potranno essi medesimi pubblicarle, di chè resterà pienamente soddisfatto il mio genio, che è di vedere mantenuta la notizia delle Monete del nostro Regno, e ritrarsi sempre più dall'obblivione le sue memorie erudite, e curiose per maggior decoro del medesimo, sperando ancora io di fare intagliare in appresso i disegni delle Monete battute da quei

Signori; che occupando le Cariche; dette i sette Ustizi del Regno, aveano la facoltà di coniarne un numero determinato, di rame solamente, e colle arme loro da una parte, e quelle de' Rè dall' altra, secondo la notizia ritrovata in un manoscritto antico, particolarmente, se mi riuscirà, oltre quelle già raccolte, aumentarne il numero.



# MONETE

## DELREGNO DINAPOLI

Dal Rè ROGGIERO sino all' Augustissimo CARLO VI. Imperadore.



Ra dominato il Regno di Naspoli da vari Principi naturali e la maggior parte anche dagl'Imperadori di Costantinopoli, allorchè vi s'introdussero i Normanni, che dopo averlo conquistato presero il titolo di

Rè, da' quali incomincia questo breve Trattato cronologico delle Monete coniate da quel tempo

sino al presente nel Regno medesimo.

Trassero i Normanni la loro origine dalla Dania penisola del mare Germanico, donde passarono ne'lidi della Francia, ed avendovi occupato molti luoghi, un lor Capitano, detto prima Rullone, e poi divenuto Cristiano, Roberto, ebbe in moglie Gilla figliuola di Carlo Rè di Francia il

Sem-

Semplice, ed a titolo di dote il paese di già occupato, che Normannia, cioè di gente Settentrionale, su detto.

Di là dopo qualche tempo alcuni ne passarono in Italia, e finalmente Roberto, detto Guiscardo, e Roggiero suo fratello, avendo conquistato la Puglia, e la Calabria, ch'erano tenute dall' Imperador Greco, e l'Isola di Sicilia, con soggiogare i Saraceni, che l'occupavano, avutane l'Investitura dal Papa Niccolò II., presero il titolo, cioè Roberto di Duca di Puglia, e Roggiero di Conte di Sicilia.

Dopo la morte di questo successe al dominio della Sicilia il di lui figliuolo, detto pur Roggiero, il quale ottenne anche la Signoria della Puglia dopo la morte di Guglielmo suo nipote; quindi più verisimilmente surono in tempo di questo Roggiero battute le monete tutte di rame, che si veggono delineate nella Tavola 1., delle quali però la prima, e seconda, per essere di maniera diversa dall'altre, potrebbero attribuirsi al primo Conte Roggiero.

La prima ha da una parte la di lui figura assai rozzamente satta, che sostiene sopra la spalla l'asta coll'insegna, secondo l'uso di quel tempo, ed intorno se lettere: Rogerius Comes; nel rovescio la figura sedente di Maria Vergine col Bambino in braccio con lettere intorno: Mairia Mater Domini;





mini; il chè può esser satto per dinotare la divozione verso la Santiss. Vergine, come la dimostrò anche nel sar riconsecrare la Chiesa maggiore di Palermo dopo aver conquistata quella Città, come scrive il Fazzello: <sup>a</sup> In rei monumentum, ac victoriæ signum Templum maximum Deiparæ Virgini, cui id jam olim extructum, licet à Saracenis posteà profanatum, suerat, solemni purgatione præmissa, restituunt.

E' differente la seconda moneta per esser più picciola, ma contiene le medesime figure, ed iscri-

zioni come l'antecedente.

La terza, e quarta hanno una croce con lettere, che dicono Rogerius Comes, e nel rovescio la figura del T rivolta, con qualche differenza nell' ornamento della croce, ed anche nel rovescio, la quale non sò se possa dinotare il nome di Trinacria:

La quinta mostra una mezza figura di Maria Vergine, con le lettere S.M., e nel mezzo del rove-

scio Rogerius Dux.

Avendo poi Roggiero conquistato altri luoghi, e Napoli, che se gli diede volontariamente, volle mutare i titoli di Duca, e Conte in quello di Rè, e su coronato in Palermo nel mese di Maggio dell'anno 1129.

A 2 ROG-

a De rebus Siculis decad. poster. lib.7. pag.434.

neventano: \* Rex Rogerius in Ariana Civitate edictum terribile induxit totius Italia partibus abborrendum, & morti proximum, & ægestati, scilicet, ut nemo in toto ejus Regno viventium Romesinas accipiat, vel in mercatibus distribuat; mortali confilio accepto monetam suam introduxit, unam verò, cui ducatus nomen imposuit, octo Romesinas valentem, que magis magisque area, quam argentea probata tenebatur. Induxit etiam tres follares areos Romesinam unam appretiatos; de quibus borribilibus monetis totus Italicus populus paupertati, & miseriæ positus est; es oppressus. Si può congetturare, che la moneta chiamata follere, sia quella descritta di sopra al num. 6. ma l'altra del Ducato non si è ancora veduta.

Non contento il Rè Roggiero del dominio de' due Regni, cercò di stenderlo anche nell'Assi-ca, ove superato il Rè di Tunisi, lo sece suo tributario, e passato in Grecia, vi conquistò la Città di Corsu, ed altre, di dove egli conduste i Tessitori de' drappi di seta, che ne introdussero il lavoro in Palermo.

Erano già morti due figliuoli di Roggiero; uno chiamato pur Roggiero, che aveva avuto il titolo di Duca di Calabria, e l'altro Anfulso di Prin-

a Antiqui Chronol. editi à Caracciolo pag.340.

Principe di Capoa; perciò venendo egli a morte, lasciò erede, e successore de' Regni l'ultimo sigliuolo Principe di Taranto; il chè sa vedere, che sin dal detto tempo surono dati i titoli col suddetto ordine a' figliuoli Reali. Seguì la morte di Roggiero nell'anno 1154., in età di 59., dopo aver regnato 37. nella Sicilia, e 24. nel Regno di Napoli.

### GUGLIELMO I.

Di questo nome dopo la morte di Roggiero suo padre, a cui successe, passò subito con esercito dalla Sicilia nel Regno di Napoli, i di cui Baroni, ed Adriano IV. Pontesice procurarono d'impedirgliene il possesso; ma dopo alcune vicende si pacificarono il Papa, ed il Rè abboccatisi in Benevento, siccome si quietarono anche i Baroni, de' quali vi restò prigione Roberto Principe di Capoa, che morì nella carcere, il quale sin dal tempo del Rè Roggiero si era ribellato, tanto che da questi era stato dato il titolo ad Ansulso suo figliuolo, come si è detto; bonde quel Principato ricadde al Rè, e perciò surono battute le monete, come mostra il disegno secondo della moneta di oro della Tavola seconda, che ha nel mezzo le let-

tere

a Anonymus Cassinen. relat.à Capacio Histor. Neap. pag. 131. b Idem edit.à Caracc. ad ann. 1135.





tereW., cioè Willelmus, con altre due PV., che unite con l'altre del giro CA. possono dire Capuæ, terminando l'iscrizione nel giro Ducatus Apuliæ Principatus Capuæ; ò pure dira Princeps, parendo la lettera R. piuttosto che V.; nel rovescio vi si legge solamente Apuliæ; essendo le altre lettere mancanti nell'originale.

Questi titoli Ducatus Apulia, Principatus Capua, erano posti anche ne' privilegi, ed altre scritture, introdotti dal Rè Roggiero circa l'anno 1135., a come trà gli altri si legge nel fine di quello trascritto dal Summonte b con queste parole: Regni verò Domini nostri Gulielmi Dei gratia magnificentissimi Regis Sicilia, Ducatus Apu-

lie, Principatus Capue.

La terza pure di oro della suddetta Tavola 2. mostra da una parte le lettere Greche abbreviate in mezzo con una croce, le quali dicono in latino Jesus Christus vincit, e nel giro caratteri Arabi. Dall'altra parte vi sono nel giro de' due circoli anche gl'istessi caratteri, che per essere mal sormati non si sono interpretati; la qual moneta è attribuita dal Paruta a questo Rè Guglielmo, ed il disegno, che si porta, è cavato da un'originale, appresso di me.

a Camilli Peregrini Historiæ Principum Longobard.
pag. 121. Castigationes Anonymi Cassinen.
b Tom. 2. cap. 4.

Nella medesima Tavola 2. il primo disegno è di una moneta di argento con mezza figura di Maria Vergine col Bambino in braccio, avendo imitato l'impronto delle monete di Roggiero suo padre. Nel mezzo del rovescio le lettere, che dicono Rex Willelmus.

Fù Guglielmo cognominato il Malo, poiche, trà le altre sue sceleraggini, era insoffribile quella della grande avidità del denaro, per cui pubblicò un bando, che tutto l'oro, e l'argento, anche coniato, si sosse portato nel suo Erario, facendo correre monete di cuojo; e reso odioso per le tante estorsioni fu per una congiura fatto prigione in Palermo; ma poi liberato per opera della plebe, visse sempre con sospetto. Fece egli edificare in Napoli due fortissimi Castelli, l'uno detto di Capoana, dove oggi è la Vicaria, e l'altro all'isola di San Salvadore, detto dell'Ovo; e venendo a morte in età di anni 45. agli 8. di Maggio del 1166. lasciò con suo testamento erede, e successore de'i Regni Guglielmo suo figliuolo di undici anni, che avea il titolo di Principe di Taranto, ed Amministratrice sino alla di lui maggior' età la Regina Margarita sua moglie, coll'assistenza di due Configlieri Siciliani.

# GUGLIELMO II.

Di questo nome, III. Rè di Napoli, e di Sicilia, mostrò ben presto di aver'ereditati i beni di fortuna, e non i vizi del padre, poichè nell'età ancor giovanile si guadagnò l'amore di tutti, ed il cognome di Buono, mentre moderò le gravezze imposte dal padre, diede la libertà a' Carcerati, e tichiamò quelli, ch'erano in bando, col ristituire loro le terre consiscate.

Meritò molto più il suddetto Cognome, allorchè diede ogni ajuto, ed assistenza ad Alessandro III., il quale suggendo da Roma, assediata dall'Imperadore Federigo Barbarossa, si ricoverò prima in Gaeta, indi dalla Puglia si pose sù le Galere del Rè, che lo condussero a Venezia, ove segui poi la pace trà loro con quel noto vantaggio della Dignità Pontificia, scritto da diversi Autori; e la moneta, come mostra il terzo disegno della Tavola 3. pare essere stata battuta in detta congiuntura; poichè vi si vede da una passe la Groce, e nel giro Willelmus Dei gratia Rex, e nel mezzo del rovescio un quadrato con altro dentro, che può dinotare l'Arme della Città di Gaeta, che anche al presente fa un quadrato diviso in quattro parti, tanto più che si legge nel giro Civitas Cajeta.

Nella suddetta Tavola si veggono i disegni di due altre monețe; la prima di rame mostra tre B torri,

torri, ò altro simile edificio, con due lettere S. A. le quali potrebbero forse spiegarsi Sanctus Andronicus, e la figura dell'edificio dinotare la Chiesa
riedificata in onore del detto Santo vicino Reggio
di Calabria da i Normanni predecessori di Guglielmo, come riferisce il Malaterra. a Nel diritto della
detta moneta vi sono le lettere, che dicono Willelmus Rex Secundus.

La seconda di argento ha dal diritto una pianta, con lettere abbreviate, che vogliono dire Willelmus Rex; ed in mezzo del rovescio caratteri Arabi. Nel giro le lettere, che dicono Sicilia, con altre corrose.

Guglielmo, vedendosi privo di successore, destinò lasciare i Regni a Tancredi siglio naturale di Roggiero Duca di Calabria, primogenito del Rè Roggiero, generato con la siglia del Conte di Lecce, la quale volca sposare, ma non gli su permesso dal padre di celebrarne le nozze; anzi chè questi perseguitò quel Conte, che suggi nella Grecia, di dove Guglielmo richiamò Tancredi, e gli diede in tanto il Contado di Lecce, e poco dopo nel 1189. morì Guglielmo in età ancor fresca di 36. anni, de quali ne avea regnato 23. e su sepolto nella sontuosa Chiesa di Morreale in Sicilia da lui edificata.

TAN-

争

<sup>2</sup> Hispaniæ illustratæ Scriptores varii to.3. impress. Francsourt 1606.





WRex II.





W R.Sic.







W Dei Gra Rex







## TANCREDI

Non meno per le ragioni suddette, che per l'inclinazione de popoli di Sicilia desiderosi di avere il Rè, per tenere in sreno i Saraceni, su acclamato, e coronato nella Città di Palermo nell'anno 1189. e le monete da lui battute si veggono nella Tavola 4.

La prima di rame ha una Croce, con lettere ne'spazi Tancredus; nel rovescio la lettera T. che può dire anche Tancredus; e la corona, che vi è sopra dinota la qualità regia di esso; e nel giro vi si legge Rex Siciliæ.

Nel diritto della seconda moneta di argento vi sono le lettere, che dicono Tancredus Rex Sicilia, e nel giro Dextera Domini exaltavit me, parole del Salmo 117. che alludono al riconoscimento, ch'egli ebbe della sua esaltazione dalla Divina Providenza; come lo espresse ancora, quando sece edificare in Lecce la Chiesa, e Monastero de' Santi Niccolò, e Cataldo, coll'assegnamento delle rendite per i Monaci Benedettini. Nel rovescio di questa moneta vi sono caratteri Arabici, che nè meno si sono interpretati.

La terza anche di argento tiene in mezzo le lettere, che dicono Tancredus Rex Sicilia, e nel rovescio caratteri Arabi.

B 2 Fu

a Summonte tom. 2. cap. 4.

Fu nondimeno mossa guerra contra Tancredi da Papa Clemente III. col motivo di non competergli i Regni, per non esser egli nato da legitimo matrimonio; e perciò Celestino successore di Clemente chiamò alla conquista del Regno Arrigo Imperadore, con fargli sposare Costanza figliuola del Rè Roggiero.

Venne dalla Germania Arrigo a fargli guerra, ma con poco buon'esito, poichè su obbligato
ritornarsene in Alemagna. Quindi Tancredi visse
pacificamente cinque anni, mentre venne a morte
nell'anno 1195. e lasciò erede, e successore il
siglio, per nome Guglielmo, secondo l'opinione di
alcuni Autori, mentre altri vogliono, che sosse
chiamato Roggiero, ch'era il nome del siglio primogenito già morto.

# GUGLIELMO III.

Di questo nome, su dopo la morte di Tancredi suo padre acclamato Rè da' Siciliani, e Napolitani; ma Arrigo, intesa la morte di Tancredi, ritornò da Germania con grosso esercito, ed avendo assediato Napoli, vedendo di non poterlo conquistare, sece trattare con Guglielmo, che si contentasse ritenersi il Regno di Napoli, e lasciare a lui

a Ammirato par.2. & alii.

b Fazzellus lib.7. decad. poster.













lui quello di Sicilia: il chè su accordato dal misero Guglielmo; ma nel venire a Napoli su satto prigioniero, insieme con la madre e tre sorelle, e
mandato in Germania, ove morì miseramente,
nel 1198, tre anni dopo la sua coronazione, e si
estinse in lui la linea mascolina de' Rè Normanni,
che aveano dominato per lo spazio di 66, anni:
nè vi è rimasta memoria di sue monete, ò che almeno sinora si siano vedute.

## ARRIGO

Imperadore della Casa de' Duchi di Svevia, figlio di Federigo Barbarossa, acquistò nell' anno 1195. i Regni di Napoli, e di Sicilia, non meno per averne discacciato Guglielmo, come si è accennato, che per le ragioni di Costanza sua moglie; e perciò surono battute le monete col nome di ambedue, come mostra il disegno dell'unica, che si è avuta della Tavola 5. la quale ha da una parte la Croce nel mezzo, e nel giro le lettere Enricus Imperator; e dall'altra un'aquila, e nel giro la lettera C. per dire Constantia Imperatrix.

Ebbe Arrigo un figlio solo, di nome Federigo, nato da Cottanza, la quale nel venire da Germania lo partorì nella Città di Jesi nella Marca di Ancona; e venendo a morte Arrigo nel mese di Maggio dell'anno 1199. lo lasciò erede de Regni, com'era stato eletto anche Rè de Romani. Il corpo dell'Imperadore fu trasserito da Messina, ove morì, alla Chiesa maggiore di Palermo.

## FEDERIGO

In età di tre anni successe nel dominio de' Regni di Napoli e Sicilia dopo la morte di Arrigo suo padre, e su poi coronato in Palermo nell'anno 1201. Essendo governati i Regni nella di lui minor' età dalla Regina Costanza sua madre surono battute le monete col nome di ambedue, come mostra il disegno della prima di rame della Tavola 6. che da una parte ha nel mezzo un'aquila, ed intorno Fredericus Rex; nel rovescio una Croce, e nel giro Constantia Regina.

La 2. anche di rame, battuta dopo la morte della madre, seguita nell'anno 1204., ha solamente il di lui nome nel giro del diritto Fredericus Dei gratia Rex Sicilia, e nel mezzo una Croce; nel rovescio un mazzo di spighe, sorsi alludendo all'abbondanza de' grani, che ha il Regno, e nel giro Ducatus Apulia. Principatus Capua.

Essendo poi stato eletto Imperadore nell'an-

no 1212. furono battute le altre monete.

La 3. che ha nel mezzo del diritto le lettere FR. Fridericus, e nel giro Romanorum Imperator: nel rovescio una Croce, ed intorno Ierusalem, & Sicilia Rex. Aggiunse questo Rè il titolo di Gerusalemme per aver sposata nelle seconde





5,a  conde nozze Jolante, ò Violante, figlia di Giovanni di Brenna, e di Maria primogenita di Almerico VI. Rè di Gerusalemme, ed avute in dote le ragioni sopra quel Regno, che si teneva occupato dal Soldano di Egitto: indi vi si portò in persona per ricuperarlo, e lo ebbe a patti, con essere stato coronato in Gerusalemme l'anno 1229. ma essendo egli tornato in Italia, su di nuovo usurpato dal medesimo Soldano: mantenne nondimeno il titolo, come sanno sin'oggi i Rè di Napoli.

La 4. moneta di rame mostra la testa del Rè, e nel giro le lettere, che dicono Fredericus Romanorum Imperator semper Augustus; nel rovescio un'aquila, e nel giro Rex Ierusalem, &

Sicilia .

Mostra la 5. pur di rame, una Croce, ed intorno Fredericus Imperator; nel rovescio la di lui testa coronata, ed intorno Rex Ierusalem, sicilia.

La 6. e 7. sono di oro, ed hanno un mezzo busto dell'Imperadore, con la disserenza, che l'uno ha la corona, e l'altro è laureato: nel rovescio un', aquila, ed in ambedue i giri le lettere, che dicono Fridericus Cesar Augustus Imperator Romanorum. Ciascuna di esse stà al peso di una dobla d'Italia meno 29. grani; e l'Artesice di queste si vede, che volle imitare le medaglie degl'antichi Imperadori, mentre sono satte con grande.

Erano chiamate queste monete Augustali di oro, come, trà gli altri, riserisce Riccardo di San Germano: Mense Decembris 1231. nummi aurei, qui Augustales vocantur, de mandato Imperatoris in utraque Sicla Brundusii, & Messana cuduntur; e poco dopo nell'anno 1236. con queste altre parole: Jussu Imperatoris Brundusii novi Imperiales cuduntur, & veteres cassati sunt; se pure questo nome Imperiales voglia dire l'istesso, che Augustales.

Si trova ancora riferito dal suddetto Autore di San Germano il valore dell'Augustale, che sosse stato di una quarta di oncia di oro, come si legge in un manoscritto della sua Cronica, esistente appresso Monsignor Illustrissimo Baviera; e si è stimato di trascrivere interamente il capitolo, come chè non si vede impresso nella di lui Opera stampata dall'Ughellio sopracitato.

M. CC. XXII. mense Junii quidam Thomas de Bando Civis Scalensis novam monetam auri, que Augustalis dicitur, ad Sanctum Germanum detulit distribuendam per totam Abbatiam, op per Sanctum Germanum, ut ipsa moneta utantur homines in emptionibus, ovenditionibus suis

a Ughell, Italia Sacra tom.3. col. 1016.

fuis juxtà valorem ei ab Imperatore constitutum, ut quilibet nummus aureus recipiatur, & expendatur pro quarta uncia, sub pæna personarum; erreum in Imperialibus litteris, quas idem Thomas detulit, annotata. Figura Augustalis erat habens ab uno latere caput hominis cum media facie;

er ab alio aquilam.

Molti Autori con il Malaspina scrivono, che questo Imperadore, trovandosi in scarsezza di monete nella Romagna, avesse satto sormare una Moneta di cuojo coll'impronta, e per il
valore dell' Augustase di oro, promettendo con
pubblico editto, che, terminata la guerra, le averebbe cambiate in monete essettive, come si scrive, che lo mantenne. Detti Augustasi surono in
commercio anche in tempo di Carlo I. di Angiò,
mentre il donativo mandato dalla Città di Sorrento a Roggiero dell' Ojira Comandante dell' armata Aragonese su di 200. Augustasi, con un
regalo di frutti.

Si fa menzione nella vita di quelto Imperadore b di un'altra moneta chiamata Schifato, nel riferirsi il censo di mille Schifati, imposto nell'Investitura datagli da Innocenzo III. c della quale moneta non si è ritrovata altra notizia, suorchè

C quel-

a Ricordano Malaspina Istor. c.130. b Summonte lib.2. c.8. c Raynald, Annal. Eccles. tom. 13. ad ann.1198. n.68.

quella, che ne dà il du-Gange, esser stata moneta di oro piegata, e concava, quasi a soggia di tazza.

Questo Imperadore sece edisicare la Città dell'Aquila nell'Abruzzo, perchè servisse di sortezza antemurale del Regno; ed istituì lo Studio pubblico in Napoli per la lettura delle Leggi, ed altre scienze, e la Corte per amministrare la giustizia, col Capo di essa detto Giustiziere, che oggi, come uno de' sette Ussizi del Regno, è detto Gran Giustiziere.

Venendo finalmente Federigo a morte lasciò Corrado suo figlio, già eletto Rè de'Romani, erede del Regno di Napoli, ed Arrigo suo secondogenito erede di quello di Sicilia, con le ragioni sopra quello di Gerusalemme, con cento mila oncie di oro per conquistarlo. Morì egli in un Castello detto Fiorentino in Puglia in età di anni 53. nel mese di Decembre dell'anno 1250. ed il di sui corpo su trasserito nella Chiesa di Morreale.

## CORRADO

Intesa la morte di Federigo suo padre, se ne venne dalla Germania, ed entrò nel Regno per la via della Puglia, ove su ricevuto da Mansredi figlio natu-

a Glossar. in verbo Squifati.

b Collennuccio lib.4. pag. 100.

naturale di Federigo, che lo informò della resistenza della Città di Napoli, de'Conti di Aquino (tra' quali era Landulso padre di San Tommaso di tal cognome) ed altri Baroni: onde Corrado andò prima a combattere quei luoghi, ed avendogli espu-

gnati, gli distrusse.

Conquistata dipoi Capoa, passò ad assediare Napoli, ove negli assalti perdendo gran numero de' soldati, sece venire le Galere dalla Sicilia, colle quali strinse l'assedio in modo, che i Napolitani dopo aver consumati per cibarsi anche gli animali più sordidi nel lungo assedio di nove mesi (per non aver potuto soccorrergli Papa Innocenzo IV. come avea promesso) surono obbligati a rendersi, con la sola condizione accordata di sar salve le persone, e gli edisci: il chè nè pure gli su loro mantenuto; mentre, oltre una gran strage satta de' Cittadini, sece demolire le antiche, e sorti mura della Città, che non avea ardito di assaltare Annibale Cartaginese.

Andando poi Corrado per la Città, e veduto un cavallo di bronzo eretto avanti la Chiesa, maggiore, allora Santa Restituta, gli sece porre.

un freno, e scolpirvi questi versi: b

Hactenus effrenis, Domini nunc paret babenis: Rex domat bunc æquus Partenopensis equum.

C 2

Fin.

a Costanzo lib.1. b Collenn. lib.4.

Fin' oggi si riconoscono le saldature della briglia nella testa, avanzo del detto cavallo, che si vede nel cortile del palazzo de' Signori Carrasa alla strada de' Librari: il qual cavallo era insegna della Città, come la ritengono i seggi di Nido, e Capoano; " ed ha servito ne' tempi moderni di soggetto, e vocabolo alle monete di rame, come si dirà appresso in quelle di Ferdinando I.

Delle monete battute da Corrado si vedono i disegni nella Tavola 7. La prima ha nel mezzo le lettere, che dicono Conradus, ed intorno Ieru-salem: nel rovescio una Croce, e nel giro Et Sici-

lie Rex .

La 2. mostra da una parte la Croce, ed intorno Conradus: nel rovescio le lettere in mezzo

Rex, e nel giro Ierusalem, & Sicilia.

Avea Federigo lasciato il Regno di Sicilia ad Arrigo altro suo figlio, come si è detto, ma su questo satto morire da Corrado, mentre il giovinetto di 12. anni era andato a visitarlo nella Puglia, con chè s'impadronì anche della Sicilia; però egli dopo aver regnato solamente tre anni, morì nel 1253. di veleno sattogli dare da Mansredi, e lasciò erede Corradino suo figliuolo, e per Balio, e Tutore l'istesso Mansredi, non reputato autore della

a Marci Antonii Surgentis Aureus Tract. Prafectis Pratorio Neap. 1602.



Tau.VII.

P. 21



Conradus.Ier.et Sicil. Rex

2

della sua morte, insieme con altri Capitani Tedeschi.

#### MANFREDI

Figliuolo naturale dell'Imperadore Federigo, sotto colore di Balio, e Tutore del fanciullo Corradino, che si ritrovava appresso la madre in Germania, s'introdusse nel governo, e possesso di ambedue i Regni, mentre con grande artificio, e poi colla forza si oppose ad Innocenzo IV. il quale a persuasione di molti Nobili suorusciti del Regno vi era passato con un buon'esercito; ma dopo essersi trattenuto in Napoli per molti mesi, vi morì nel Decembre dell'anno 1253. Nel Conclave ivi tenuto vi fu eletto Rinaldo di Anagni, col nome di Alessandro IV. il quale, benchè sul principio lo avesse scomunicato, e spedita anche gente, che occuparono molte Terre nella Puglia, nondimeno essendosi ritirato nella Città di Anagni sua patria, riusci a Mansredi di ridurre alla sua obbedienza tutto il Regno: indi adoperò la frode di spedire Ambasciadori in Germania co' regali a Corradino, ed alla Regina, e commise loro di avvelenarlo; e benchè non gli fosse riuscito, pure al ritorno pubblicarono, che Corradino era morto: onde Manfredi convocati molti Nobili, e Sindaci delle Città in Palermo, con grand'arte, e promesse di beneficargli, gl'indusse ad acclamarlo Rè, come segui, e fu e su coronato in detta Città a' 10. del mese di Ago-

sto dell'anno 1255.

Passò dipoi subito nel Regno, concedendo molte grazie per tutti i luoghi; e giunto alle vicinanze di Napoli, mandò a richiedere quei Cittadini, che si rendessero, i quali ritrovandosi senza forze da potergli resistere, gli aprirono le porte: onde Manfredi corrispose loro con somma liberalità, creandovi trentatre Cavalieri, e molti ne fece suoi Consiglieri, e Cortegiani. In tal maniera egli conquistò l'intero possesso di ambedue i Regni, come ne avea ricevuto il titolo di Rè, e lo dimostrano le monete della Tavola 8. La prima di argento ha da una parte una mezza figura, e nel campo del rovescio le lettere R. M. che possono dire Rex Maynfredus. La 2. di rame ha da una parte la lettera M. che è principio delle altre, che seguitano intorno, e dicono Maynfredus Rex; nel rovescio una Croce, e nel giro Siciliæ.

Passò indi nella Puglia, dove vicino l'antica Città di Siponto ne sece edificare una nuova, detta dal suo nome Manfredonia; e maritò Costanza sua siglia con Pietro primogenito del Rè di Aragona, che poi su anche Rè, dandogli per dote tre

mila oncie, ch'erano 18. mila ducati.

Si mantenne Manfredi pacificamente nel possesso de Regni in tutto il corso del Pontificato di Alessandro, che durò sei anni, nel qual tempo egli





egli non lasciò di travagliare l'Italia, e particolarmente lo Stato Ecclesiastico, sotto colore di dare ajuto alla fazione Gibellina; ma seguita per la. morte di Alessandro l'elezione di Urbano IV. questi gli mosse guerra, e vedendo di non poterlo toggiogare colle proprie forze, determinò, col consenso de' Cardinali, di chiamare alla conquitta de' Regni Carlo Conte di Angiò, fratello del Rè di Francia Lodovico il Santo, il quale per la morte seguita del detto Pontefice, venne poi in. tempo del successore Clemente IV. ch'era nato suo vassallo, e giunse per mare in Roma insieme con la moglie nel mese di Aprile dell'anno 1265.

Essendo poi Carlo passato nel Regno con. grosso esercito, attaccò la battaglia appresso Benevento contra Manfredi, il quale, ancorchè vedesse disfatte le sue genti, non volle salvarsi con la fuga, ma spintosi valorosamente fra' nemici, vi restò uccifo, senza essere conosciuto, essendogli caduta l'insegna reale dell'aquila di argento, che portava al cimiero, e trovossi dopo due giorni il di lui cadavere ignudo. Così per la morte di Manfredi seguita nel mese di Febbrajo dell'anno 1266. dopo aver regnato nove anni, e sei mesi, ebbe fine il dominio de' Regni nella Casa de' Svevi, che l'avevano tenuto per lo spazio di

anni 69.

#### CARLO

Conte di Angiò, chiamato alla conquista del Regno da Clemente IV. se ne venne tosto in Roma (ove era stato creato Senatore da' Romani col consenso del Papa) come mostrano le monete della Tavola 9. La prima corrisponde al valore di un grosso, e la 2. di un giulio, le quali hanno da una parte un leone dinotante l'impresa Guelsa, seguita da' Romani, e sopra il leone una targa con le arme proprie di Carlo, delle quali si dirà appresso, ed in giro Carolus S. P. Q. R. nel rovescio la sigura di Roma sedente col mondo in una mano, e la palma nell'altra, ed intorno Roma caput mundi.

Convenne a Carlo di trattenersi tutta l'estate in Roma per aspettare il suo esercito, che trovò degl'impedimenti per la strada di Lombardia dalla sazione Gibellina aderente di Mansredi, e giunse poi nella sine dell'anno 1265. Indi su Carlo consecrato, e coronato per mano di due Cardinali insieme con la moglie Contessa, ed erede della Provenza; e nella Bolla dell'Investitura surono denominati ambedue i Regni con una parola: Sicilia citra, sultra Pharum; perciò scrive il Summonte, che da quel tempo in poi sosse sultra denominato il Regno di Napoli, Sicilia; però anche

a Tom. 2. cap. 10.

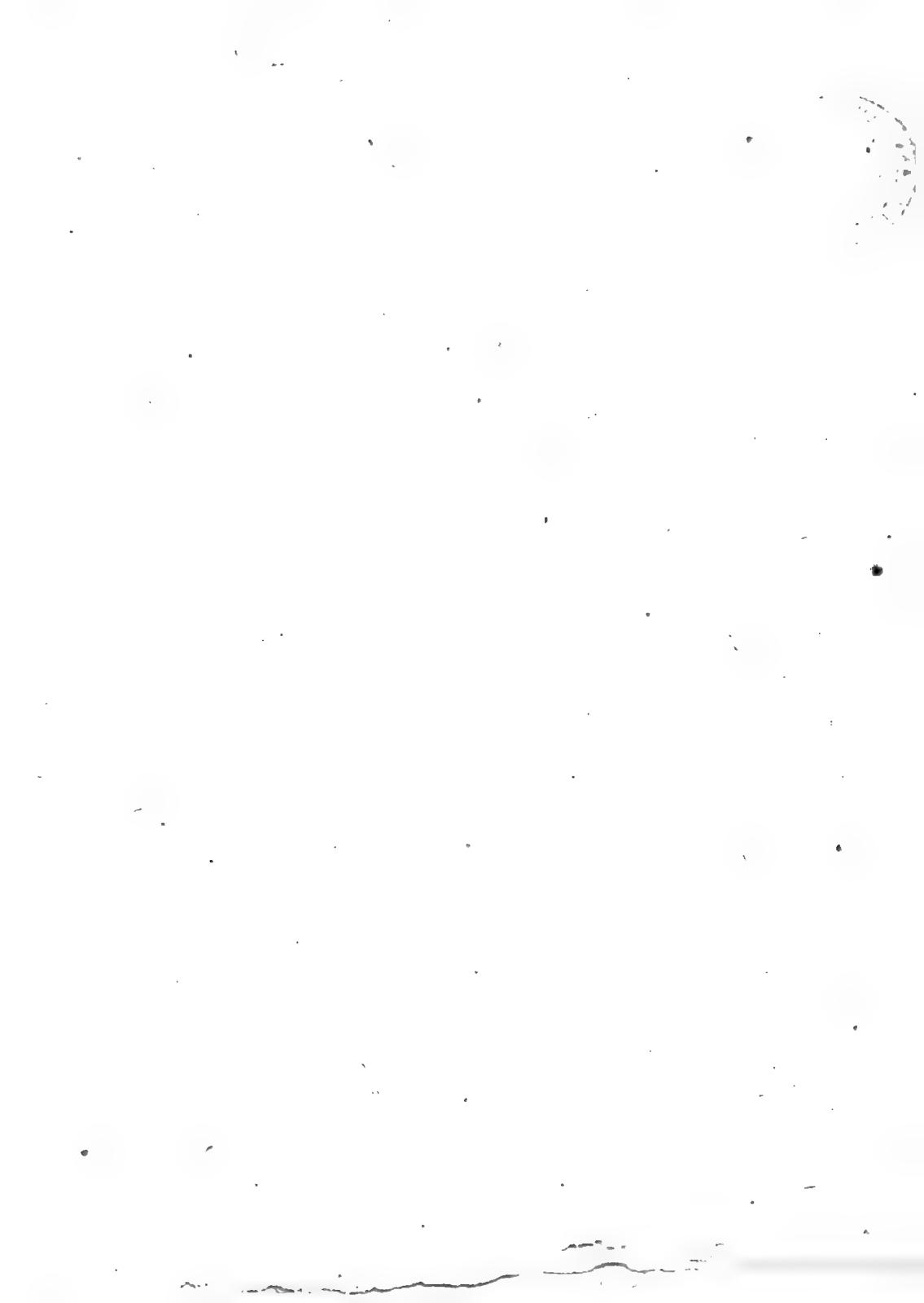





T, IX. Karolus. S. P. Q. R. Roma. Cap. Mundi



Karolus. S.P. Q.R. - Roma. Cap. Mundi



Carolus Rex Senator Vrbis Roma. Capud. Mundi S. P. Q. R.



Carolus. Rex. Senator Vrbis. F.



prima era in uso questa denominazione, come è stato avvertito.

Essendo partito Carlo da Roma col suo esercito per la strada di San Germano, senza molto
contrasto giunse alle vicinanze di Benevento, dove
stava Mansredi colle sue genti, ed ottenuta la vittoria con la morte del medesimo, passò in Napoli,
ove su ricevuto con ogni enore, similmente su acclamato per tutto il Regno, e nella Sicilia; ove
solo Corrado di Antiochia nipote di Mansredi si
sece forte nelle sue Terre, ma poi si rese, e si dichiarò vassallo del Rè, il quale volendo sare la residenza in Napoli per avere il commercio più facile
con la Francia, vi sece edificare per la sua abitazione il Castello Nuovo, dal chè la Città si rese
più popolata.

Destinò Carlo nel Tribunale per reggeregiustizia Carlo Principe di Salerno suo figlio primogenito col titolo di Vicario; perciò detto sin'
oggi Vicaria, ed ordinò molte leggi, che sono
dette i Capitoli del Regno, a differenza di quelle
ordinate da' Normanni e Svevi, dette Costituzioni;
e per governo politico destinò, oltre li due antichi,
quattro altri Sedili, ò Seggi, ove si congregano i
Nobili, con creare Cavalieri molti Cittadini principali, ed anche de' suoi Francesi: onde trovandosi
in pacifico possesso di ambedue i Regni, sece battere le monete, come mostrano i disegni della Tavola 10.

La r. di rame, come le altre cinque seguenti, ha da una parte un campo di gigli, ed intorno le lettere Karolus Dei gratia; nel rovescio una Croce,

e nel giro Ierusalem, & Sicilia Rex.

L'Impresa di questo Rè su di gigli di oro in campo azurro, e sopra di essi un rastello vermiglio, per differenza dell'arme della Casa Reale di Francia, come sogliono fare i secondogeniti di quella Cafa.

Al diritto della 2. vi sono in mezzo le lettere, che dicono Karolus, ed intorno Dei gratia; nel rovescio una Croce, e nel giro Rex Sicilia.

La 3. ha pur le lettere, che dicono Karolus, ed intorno Dei gracia Rex Sicilia, Ducatus Apulie, Principatus Capue, che sono titoli costumati nelle monete, e ne' privilegi sino dal tempo de' Normanni .

Nella 4. si vede un K. in mezzo, e poi intorno seguitano le lettere per finire la parola Karolus. Dei gratia; nel rovescio una Croce, e nel giro Rex Sicilia ..

Mostra la 5. da una parte tre gigli, e dall'altra una Croce, e ne giri Karolus Dei gratia Rex Sicilia .

Su'l diritto della 6. vi è un K, in mezzo, cioè Karolus, e nel giro Dei gratia Rex Sicilia; nel

<u>-01</u>

<sup>2</sup> Caffan. Catal. Glor. Mundi par. 1. concl. 20. 6- 76.





†  rovescio una Croce con 4. gigli, ed intorno Du-

catus Apulia.

Dopo aver goduto Carlo appena un'anno i Regni con pace, cominciò ad avere i travagli della guerra, poichè essendo stato creato Senatore di Roma in suo luogo Arrigo di Castiglia suo cugino, c poi succeduta trà loro discordia ed inimicizia, per avere ostato al disegno, che aveva Arrigo di conquistarsi col mezzo del Papa l'Isola di Sardegna, questi concordò co' fuorusciti Gibellini di Firenze, co' Pisani e Senesi contrarja Carlo, come fautore de' Guelfi, di chiamare alla conquista de' Regni Corradino, a cui dicevano spettare, come figlio di Corrado, ed in effetto gli spedirono Ambasciadori con 100. mila fiorini di oro, per assoldare le milizie: onde Corradino accettando l'impegno, non ostante di esserne dissuaso dalla madre per la sua poca età di sedeci anni, venne in Italia con 3.mila uomini, e conduste seco il Duca d'Austria suo parente, e coetaneo, e dopo aver fatto l'apparato della guerra a Pisa passò a Roma, ove, incontrato sino a Ponte Molle dal Senatore Arrigo, e da' Romani ribellatisi da Clemente IV. su condotto nel Campidoglio con pompa e festa, a guisa d'Imperadore.

> Indi Corradino, fatta la rassegna delle mili-D z zie,

a Bzovius Annal. Eccles. ann. 1268.

zie, che ascendevano a 5. mila cavalli, oltre i soldati di Arrigo, passò nel Regno per la strada di Taglia-cozzo, ove accorse subito il Rè, che teneva il suo esercito a'confini, e venuti a battaglia, restò sconfitto Corradino, che cercando di salvarsi con la suga, giunse sino alla spiaggia Romana, ma nella Terra di Astura (luogo infausto anche a Cicerone perseguitato da Marcantonio) per la congettura di un'anello, che avea dato al Barcaruolo per portarlo a Pisa, su riconosciuto, ed arrestato da' Padroni della medesima Terra, insieme col Duca d'Austria, e due altri Signori, e dati in potere di Carlo: così ancora seguì di Arrigo, ch'era suggito a Montecasino.

Indi dopo esfere stati carcerati in Napoli per un'anno, gli sece il Rè decapitare nella piazza del Mercato, cioè Corradino, il Duca d'Austria, il Conte Girardo da Pisa, ed un Cavalier Tedesco, ed Arrigo su condannato a carcere perpetua, per essergli stato consegnato dall'Abate di Montecasino sotto la sede di non sarlo morire. I cadaveri di Corradino, e degli altri surono sotterrati nel medesimo luogo del Mercato, ove sin'oggi vi è una Cappella detta di Santa Croce, e poi surono sepolti privatamente nella Chiesa del Carmine ad intercessione dell'Imperadrice madre di Corradino, che venne colla speranza di salvargli la vita, e lo ritrovò già morto.

Aven-

Avendo poi Carlo accomodate le cose del Regno, dove per la venuta di Corradino molte Città e Baroni aveano alzate le bandiere Tedesche, passò a Roma, e riprese la Dignità Senatoria, già vacata per la ribellione di Arrigo, ed allora verisimilmente furono battute le monete in Roma, col suo nome, e titolo di Rè, a differenza delle altre battute prima di essere coronato, che sono la 3.4. e 5. della Tayola 9. le quali hanno da una parte il leone con lettere intorno Carolus Rex Senator Vrbis, e dall'altra Roma sedente col mondo e palma nelle mani, e nel giro Roma capud mundi S.P. Q. R. le quali pure sono differenti trà loro, avendo le due ultime il giglio nel campo, e l'altra senza, il chè sa congetturare di esserne state battute l'altre volte che su in Roma, come si dirà appresso. Ed in questa congiuntura egli perseguitò molto la fazione Gibellina; onde scrivono alcuni, che per questo i Romani gli avessero eretta la statua in Campidoglio, dove sin'oggi si vede, rialzata in tempo di Sisto IV. con la seguente iscrizione:

Ille ego præclari tuleram, qui sceptra Senatus
Rex Carolus Siculis jura dedi populis
Obrutus beu jacui saxis, sumoque dederunt
Hunc tua conspicuum tempora XISTE locum
Hac me Matheus posuit Tuscanus in aula
Et Patriæ & Gentis, gloria prima suæ

Is dedit & Populo post me bona jura Senatus Insignis titulis, dotibus, atque animo.

# Anno Domini M. CCCC. LXXXI. III. Semestri.

Si ritrovava allora in Roma Maria figlia del Principe di Antiochia, venuta a querelarsi col Papa contra Ugone Rè di Cipro, che si usurpava il titolo del Regno di Gerusalemme, spettante a lei, come figlia di Melisina quartagenita d'Isabella sorella di Baldoino Rè: onde Carlo ottenne dalla medesima la rinunzia delle ragioni, che avea sopra quel Regno; perciò aggiunse alle sue arme quelle di Gerusalemme (come ne su anche coronato da Giovanni XX. detto XXI.) le quali cominciò a fare Goffredo Buglione, allorchè nell'anno 1099. col famoso esercito di 300. mila Cristiani, tra". quali vi furono 20. mila de' Regni di Napoli e Sicilia, a raccolti per opera di Urbano II. ebbe la sorte di conquistarlo, e dopo averlo posseduto eglied i suoi successori sino all'anno 1187, su occupato dal Soldano di Egitto, le quali arme consistono in un monagramma composto dalla lettera H, ed in mezzo la lettera I. di color di oro in campo di argento, con 4. picciole Croci alli spazi, b che poi l'han

a Fazzell.lib.7.decad.poster. b Petrasansta Tesseræ gentil.pag.260.

l'han ridotto a forma di Croce, e comunemente detto la Croce di Gerusalemme, come noi seguiremo a chiamarla; perciò la moneta 7. della Tavola 10. mostra da una parte il campo de' gigli inquartati colla detta Croce, che è stata poi messa in uso col titolo di Rè di Gerusalemme sino al presente, sebbene le prime, e sorse più sode ragioni sono quelle acquistate da Federigo Imperadore, come si è accennato. Nel rovescio vi si rappresenta Maria Vergine Annunziata coll'iscrizione intorno Ave gratia plena Dominus tecum; il chè può dinotare la sua divozione verso la SS. Vergine, a cui dedicò la prima Chiesa da lui edificata in Regno nel luogo, dov'ebbe la vittoria contro di Corradino, sotto titolo di Santa Maria, che diede a' Padri Benedettini Francesi coll'entrate per celebrare Messe per l'anime de' suoi soldati ivi desonti; ed anche edificò quella di Santa Maria di Real Valle in San Pietro a Scafato, ed altre.

Mostrando la suddetta Moneta uguaglianza nel peso, e nella sorma con quelle battute ne'tempi più bassi, chiamate Carlini, sa credere, che sosse anche così denominata allora, con prendere il nome da Carlo; costume per altro praticato, e ne' tempi più antichi da' Greci e da' Romani, come i Filippi da Filippo Rè di Macedonia, i Darichi da Dario, ed altri; ed anche ne' tempi più moderni, e presenti, come i Giuli ed i Paoli in Roma, i Lui-

Vedendosi Carlo quieto ne' suoi Regni, meditava di far guerra contro del Paleologo, che avea discacciato dall'Imperio Baldovino Imperadore di Costantinopoli, padre di Filippo suo genero, al qual'effetto avea preparata una grossa armata di mare; il chè diede occasione a Giovanni di Procida, Signore di quell'Isola e di altre Terre, nobile Cittadino di Salerno, di vendicarsi di Carlo, che lo avea offeso nell'onore: quindi andò a conferire col detto Paleologo il modo, ch'egli pensava di tenere per divertirlo dalla disegnata guerra, quando lo avesse soccorso di denari, i quali ottenne: indi passò a conserire l'istesso pensiere (ch'era di far ribellare la Sicilia) con Pietro Rè di Aragona, a cui suggeri le ragioni, che avea sopra ambedue i Regni,

a Summonte tomo 1. cap.4. pag.66.

Regni; come marito di Costanza, figlia primogenita di Mansredi, e per l'Investitura satta da Corradino col guanto, che gettò al popolo dal palco, ove su decapitato, dicendo, che lasciava eredede' Regni Federigo di Aragona loro figlio, ed avendo avuta la promessa della sua assistenza, si portò Giovanni nella Sicilia, dove erano i popoli grandemente irritati per le insolenze de' Soldati, e Ministri, non meno colle grandi estorsioni, che coll'ossese nell'onore; bonde dopo varie pratiche gli riuscì di tramare la maravigliosa congiura, per la quale successe quel mem orabile satto del Vespero Siciliano coll'uccisione di circa 8. mila Francesi in Palermo ed in altre Città di quell'Isola nell'istesso tempo, e giorno de' 30. di Marzo 1282.

Indi speditone l'avviso al Rè Pietro, che stava coll'armata in quei mari, si condusse in Palermo, ed acclamato, ricevè la corona di quel Re-

gno per le mani del Vescovo di Cessalù.

Arrivò la nuova del tragico successo a Carlo in Roma, dove si ritrovava per avere assistito all'elezione del Papa, che seguì in Viterbo in persona del Cardinale di Tours, Francese, col nome di Martino IV. dal quale era stato reintegrato nella Dignità Senatoria, toltagli dal Predecessore.

E

Nic-

b Bzovius ann.1277. §.10.

a Cesare Campana Vita di Filippo II. par.3.

34 Niccolò III. onde parti subito col Cardinale di Parma Legato, per riacquistare la perduta Sicilia. ò per via di accordo, ò di guerra; ma non essendogli riuscito, disfidò a duello il Rè Pietro, che l'accettò, a fine di allontanarlo da' Regni, mentre fu destinato il luogo del combattimento nella Città di Bordeos in Guascogna, che apparteneva al Rè

d'Inghilterra loro comun parente.

Comparve in detto luogo il Rè Carlo nel giorno stabilito, e vi si trattenne quasi fin'alla sera, senza esservi comparso il Rè Pietro; onde fatta la protesta avanti al Giudice destinato del duello ne parti. Allora il Rè Pietro, che vi era giunto travestito, si scoprì, sacendosi vedere nello steccato, e fatte anche le proteste, se ne parti volando, e scrivesi dagli Autori, che in una notte avesse caminato 90. miglia, con chè restò Carlo deluso della speranza concepita di riacquistare la Sicilia a tenore della condizione accordata nella disfida, che il vincitore doveva possedere quel Regno.

Intanto l'armata Aragonese comandata. dall'Ammiraglio Roggiero dell'Ojira, infultando l'armata Francese, l'obbligò ad uscire dal porto di Napoli, e vi s'imbarcò Carlo Principe di Salerno, e venute a battaglia, vi restò prigioniere il medefimo Principe, dal quale fece l'Ammiraglio liberare Beatrice ultima figlia di Manfredi, ch'era stata







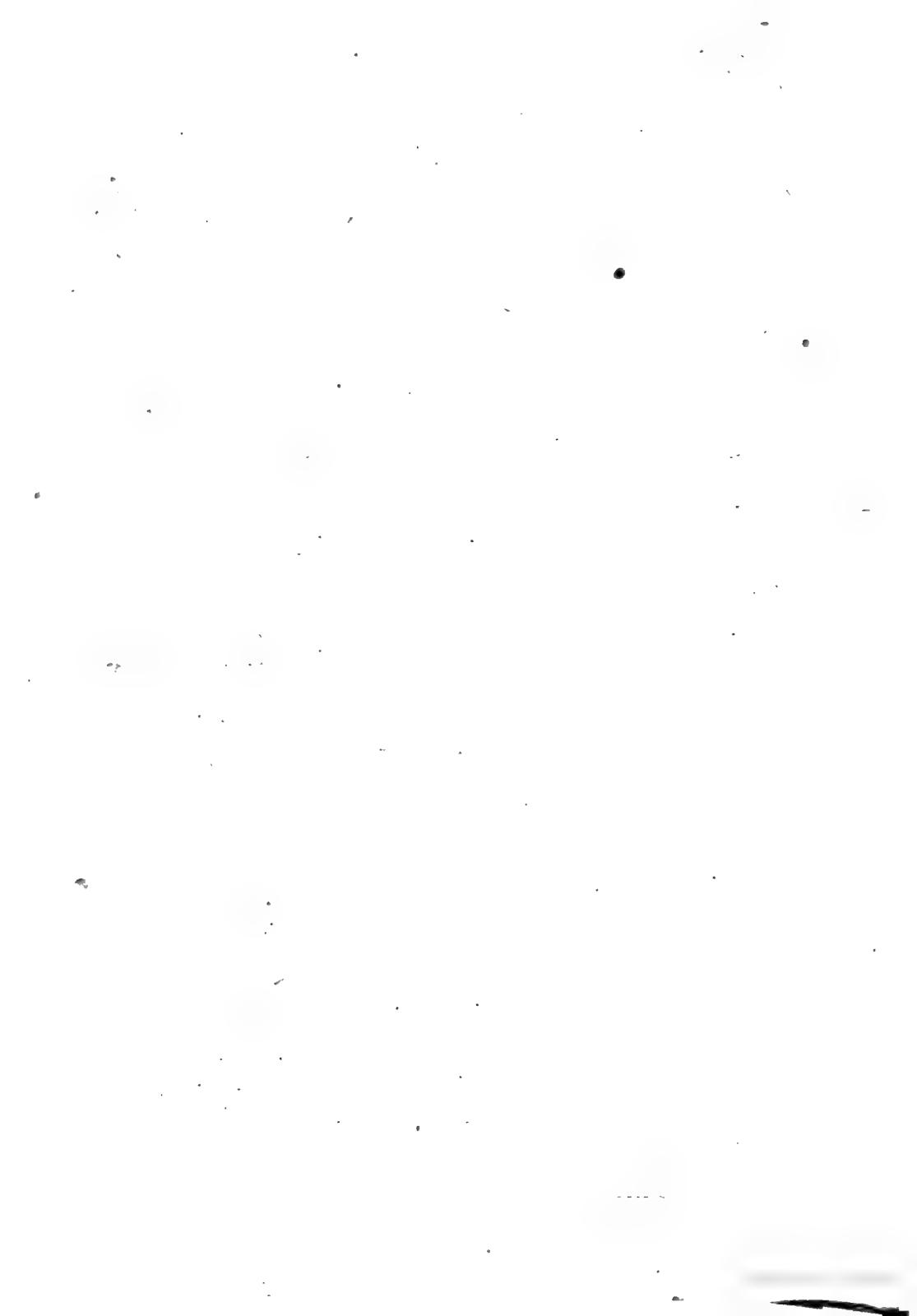

stata tenuta in carcere insieme colla madre, e fratello già morti, e la condusse alla Regina Costanza sua sorella in Messina, ove su condotto anche il suddetto Principe, il quale volevano i Siciliani, e ne secero istanza alla Regina, che sosse fatto morire in vendetta della morte data al di lei cugino Corradino dal Rè suo padre, e ne su spedita la sentenza; ma la Regina, dopo avergliela satta intimare, con una generosa magnanimità gli donò la vita, e lo sece trasportare segretamente nell'Aragona al Rè Pietro suo marito.

Finalmente il Rè Carlo avendo sentito un gran dolore della prigionia del Principe suo siglio, mentre andava da Napoli a Brindisi per mettere in ordine l'armata si ammalò, e dopo alcuni giorni se ne morì in Foggia a' 7. del mese di Gennaro dell'anno 1284. giorno, in cui erano com-

piti 19. anni da chè era stato coronato.

### CARLO II.

Di questo nome, detto il Zoppo, successe dopo la morte di Carlo di Angiò suo padre al Reame di Napoli, che su governato dalla Principessa sua moglie, mentre durò la sua prigionia; ed avendo dopo quattro anni ottenuta la libertà da Alsonso Rè di Aragona, che era succeduto a quel Regno dopo la morte del Rè suo padre, passando per Roma, su coronato da Niccolò IV.

E 2 a 29.

a' 29. di Maggio 1289. e giunto in Napoli, ove fu ricevuto con dimostrazioni di allegrezza, furono battute le Monete, che si vedono delineate nella Tavola 11.

La 1. di argento mostra la figura sedente del Rè, che tiene lo scettro in una mano, e'l mondo nell'altra su lo stile di quelle battute dal Senato in Roma, che si sono vedute nella Tavola 9. di Carlo di Angiò, come Senatore. Nel giro vi si legge Carolus II. Dei gratia serufalem, & Sicilia Rex; nel rovescio una Croce ornata di gigli costumata nelle monete di Francia dal tempo di Lodovico VIII. dell'anno 1180, ed anche al presente; e nel giro Honor Regis judicium diligit; parole del Salmo 98. che alludono alla retta amministrazione della giustizia, al qual'effetto non folo fabbricò con gran spesa un palazzo vicino il Castel Nuovo, detto poi della Giustizia, ma va deputò, oltre il Vicario, che era Roberto suo figlio, un Reggente, che finora è chiamato Reggente della Vicaria, cioè Luogotenente allora del Vicario, ed oggi del Gran Giustiziere, i Giudici, l'Avvocato, e Procuratore fiscali, e l'Avvocato

Nella 2. vi è la targa colle arme inquartate dal campo gigliato, e Croce di Gerusalemme, già de-

<sup>2</sup> Leblanc Traite des Monoyes de France.

descritte in quelle di Carlo suo padre, dalle quali è anco preso il rovescio della Vergine Annunziata; verso la quale anche questo Rè mostrò la sua divozione, avendo satto ediscare la nuova Chiesa Catedrale di Napoli sotto il titolo ed in onore della B. Vergine: nel giro del diritto vi si legge Karolus II. serusalem, & Sicilia Rex.

La 3. di mistura, come le due seguenti, ha da una parte un mezzo busto del Rè, e dall'altra una Croce ornata con gigli, e ne' giri Karolus II. Rex

Jerusalem, En Sicilia.

La 4. più piccola forsi di metà nel valore dell'antecedente ha i medesimi impronti, e la medesima iscrizione.

Al diritto della 5. vi è un mezzo busto del Rè col manto, ò sia sopraveste solita portarsi da; Cavalieri armati, i in cui vi è essigiata la solita arme di tre gigli col rastello sopra, e nel giro Karolus II. Jerusalem, & Sicilia Rex; nel rovescio una Croce, ed intorno Comes Provincia.

Avea lasciati Carlo tre figli in ostaggio appresso il Rè Alsonso di Aragona sino all' adempimento delle condizioni accordate nella sua liberazione; che non essendo seguito mentre visse il detto Alsonso, gli convenne trattare nuovo accordo

con

<sup>2</sup> Du-Gange dissertaz.1.par.1.pag.127.su l'Histoire de S.Lovis de Jonville.

38 con Giacomo suo fratello, che dal Regno della Sicilia era passato a quello di Aragona, lasciando il primo al fratello Federigo per disposizione ordinata nel testamento del Rè Pietro lor genitore, e fu conchiuso l'accordo con aver Carlo data al Rè Giacomo Bianca sua figlia per moglie con dote di 100. mila marche di argento, e quello obbligatosi di far cedere a Carlo la Sicilia da Federigo suddetto, con chè furono liberati i figli, tra' quali Lodovico suo primogenito nel passar per Roma, ricevuto prima l'abito di San Francesco per le mani di Bonisazio VIII. su consecrato Vescovo di Tolosa, ove morì santamente fra poco tempo, e poi ascritto nel Catalogo de' Santi da Giovanni XXII.

Pretese Carlo di ricuperare la Sicilia in vigore del suddetto concordato, e vi surono impiegate le sorze non meno di lui, che quelle dell'istesso Rè Giacomo, il quale in persona militò contra il sratello, per veder'adempite le condizioni
accordate; ma Federigo resistendogli sempre coll'
ajuto de' suoi popoli, che temevano di cadere sotto
il dominio de' Francesi da loro ossesi colla congiura
del Vespero Siciliano, si mantenne nel possesso di
quel Regno; ed avendo poi satto prigioniere il
Principe di Taranto siglio del Rè Carlo, si conchiuse trà loro la pace col matrimonio di Leonora
figlia di Carlo con Federigo, e che questi dovesse

nito già morto Carlo Martello, su Roberto coronato nell'istessa Città di Avignone, ove il Papa suddetto aveva trasserita la Sede, che vi restò per lo spazio di anni 71. con grandissimo danno dell'Italia.

Giunto poi Roberto in Napoli, vi su ricevuto con dimostrazioni di grandissimo contento, e visitato in nome di tutte le Città, e Terre del Regno per la buona opinione, che di lui si aveva, e surono battute le Monete delineate nella Tavola 12.

La 1. mostra la sigura sedente del Rè, col mondo e scettro nelle mani, ed intorno Robertus Dei gratia serusalem & Sicilia Rex. A lato del Rè vi è scolpita una ghianda, che sarà stata posta per un contrasegno, mentre vi sono altre monete simili senza detto segno. Nel rovescio vi è la Croce gigliata col medesimo motto posto in quelle di Carlo suo padre Honor Regis judicium diligit.

La 2. è varia solamente nell'iscrizione, ove, in luogo del suddetto verso del Salmo, si legge Comes Provincia & Forcalquerii, per il dominio, che avea di quei luoghi nella Francia.

La 3. è différente solo nel rovescio, in cui vi è la Croce senza l'ornamento de' gigli, come l'hanno le antecedenti.

Visse questo Rè sempre con pace nel possesso del Regno, ma non lasciò di tentare più volte d'inva-

d'invadere la Sicilia, ma senza buon'esito per il

valore di Federigo.

Diede anche egli sempre ajuto alla fazione Guelsa, particolarmente nello Stato Ecclesiastico; che temendosi non sosse occupato dall'Imperadore Arrigo, che venne a Roma, su Roberto dichiarato da Clemente V. Conte di Romagna, e Vicario Generale dello Stato, e similmente allorchè Lodovico il Bavaro eletto Rè de' Romani, ad onta di Giovanni XXII. che l'avea scomunicato, era venuto a Roma per coronarsi.

Diede Roberto all' unico suo figlio Carlo il titolo di Duca di Calabria, con cui veniva a dichiararlo successore al Reame, siccome poi su imitato da' suoi successori; ma premorì nell' anno 1328. lasciando due figlie, ed un'altra nata postuma, la prima chiamata Giovanna, che poi su Regina di Napoli, e le due altre nominate ambedue Maria, una su moglie di Carlo Duca di Durazzo.

Quindi Roberto vedendosi avanzato nell'età pensò di stabilire il successore al Regno col dar marito a Giovanna sua nipote, e tralasciando altri Principi del sangue, scielse un figliuolo di Carlo Umberto Rè di Ungaria, a cui spettava il Regno; onde quel Rè condusse a Napoli Andrea suo secondogenito in età di anni 7. coetaneo di Giovanna, e celebratosi il matrimonio, su dato il E titolo titolo di Duca di Calabria ad Andrea, al di cui servizio restarono alcuni famigliari Ungari, mentre

il Rè suo padre se ne tornò in Ungaria.

Avendo poi Roberto osservato, che Andrea nel corso di sei anni con tutta la pratica nella sua Corte, che era un'Accademia di tutte le virtù, non aveva appreso alcun buon costume, anzi chè si faceva conoscere per un'uomo indocile, ed inetto a sostenere il governo del Regno, obbligato per lo più a far guerra, pentitosi dell'elezione, convocò il Parlamento generale de' Baroni e Sindaci, a'quali espose i disordini ed inconvenienti, che sariano avvenuti nel Regno, quando fosse governato da' Ministri Ungari per l'insufficienza di Andrea; onde sece dal medesimo Parlamento dichiarare ed accettare Giovanna, come Regina, e che ella sola, la quale per altro mostrava di avere talento e buone maniere, dovesse dopo la sua morte reggere il Regno, e che restasse ad Andrea solamente il titolo già datogli di Duca di Calabria. Essendo sopravissuto a questo fatto Roberto tre anni, venne a morte nell'anno 1343. in età di 64. e di Regno 33. e su compianto universalmente, per essere stato dotato non meno di scienze, che di virtù morali, come fu spiegato conquel solo verso:

Cernite Robertum Regem virtute refertum 3

che





che su posto nel di lui sepolero nella Chiesa di S. Chiara di Napoli, da lui edificata insieme co' Monasteri annessi con somma magnisicenza.

### GIOVANNA I.

Di questo nome su acclamata Regina dopo la morte di Roberto suo avo; con tutto ciò Andrea suo marito prese anche il titolo di Rè, e s'introdusse nel governo del Regno, coll'assistenza di Fra Roberto lasciatogli per Ajo dal padre, anzi chè aveano ridotta Giovanna nel nome solo Regina, ed in effetto in grado di prigioniera; perciò essa procurò da Clemente VI. il Cardinale Legato per essere coronata, e su fatta la sunzione nella Chiesa di Santa Chiara dal Cardinale di San Martino a'Monti, e fu nominata co' titoli di Regina di Sicilia e Gerusalemme, Duchessa di Puglia, Principessa di Salerno, di Capoa, di Provenza e Forcalquerio, ed in tale occasione furono battute. le Monete, come mostrano i disegni della Tavola 13.

La 1. di argento ha dal diritto una corona nel campo, e sotto, i gigli col rastello: nel rovescio l'arme inquartate dal campo de' gigli, e Croce
di Gerusalemme, introdotte da Carlo I. di Angiò,
ed in ambedue i giri vi si legge Johanna Hierusalem & Sicilia Regina, Comitissa Provincia &
Forcalquerii.

F 2 La 2.

La 2. di rame ha pur da una parte la corona; ed intorno le parole del Saluto Angelico Ave Maria gracia plena, e dall'altra la Croce ornata di gigli, con quattro lettere intorno Avem. In queita Moneta non vi è il nome della Regina, nondimeno può riporsi trà le di lei Monete per l'indizio della corona e motto allusivo, per essersi dato principio nel primo anno del suo Regno alla nuova Chiesa ed Ospedale dell'Annunziata di Napoli, coll'occasione, che la Regina Sancia seconda moglie del Rè Roberto, volendo ampliare il Monastero delle Monache della Maddalena, occupò la picciola Chiesa ed Ospedale, che prima ivi erano sotto il medesimo titolo; e confermasi l'indizio dal diritto e rovescio della 4. Moneta, che portano una corona e la Croce pure ornata di gigli, ed intorno vi si legge il nome Iovanna Dei gratia Sicilie Regina, Comitissa Provincie.

La 3. mostra un'aquila, ed intorno Iubanna. Regina: nel rovescio la figura di San Pietro, e nel

giro S. Petrus . PP.

Essendo giunto l'avviso della coronazione di Giovanna, e dell'esclusione di Andrea al Rè di Ungaria, spedì questi a fare istanza al Papa, che avesse fatto coronare Andrea, non come marito di Giovanna, ma come suo fratello, asserendo, che spettava al loro padre il Regno, quando ne su investito Roberto; il chè saputosi dalla Regina Giovanna,

vanna, e da' Principi del sangue, come che poteva loro molto nuocere, su cagione di dar la morte ad Andrea, ucciso nel Castello di Aversa.

All'avviso di tal successo venne a Napoli Lodovico Rè di Ungaria, che non avea ammesse le scuse recategli a nome della Regina, e dopo aver fatto morir Carlo Duca di Durazzo, cugino e cognato di Giovanna nell'istesso luogo, ove era morto Andrea, e fatti prigionieri gli altri Principi del sangue, sermatosi ivi per quattro mesi, se ne ritornò al suo Regno conducendo seco i prigionieri, ed il figliuolo, che aveva partorito Giovanna tre mesi dopo la morte di Andrea, il quale morì fanciullo.

All'incontro la Regina, che aveva compreso l'animo di quel Rè inclinato alla vendetta, prima che sosse giunto a Napoli, sposato il cugino Lodovico, siglio del Principe di Taranto, se ne andò a ritrovare Clemente VI. in Avignone, dove giustificatasi dell'imputazione per la morte di Andrea avanti il Papa e Collegio de' Cardinali, su dichiarata innocente, ed ottenne per Lodovico suo marito il ritolo e trattamento di Rè.

Indi, intesa la partenza del Rè di Ungaria dal Regno, tornò la Regina a Napoli, dove si teneva occupato il Castel Nuovo da un Capitano di quel Rè, il quale essendo stato avvisato del ritorno della Regina, venne per la seconda volta a Na-

a Napoli (di dove su obbligata Giovanna a partire, e ritirarsi col marito in Gaeta); ma avendo il
Rè minacciato di dare il sacco alla Città, per non
avergli somministrate le grosse somme richieste
per pagare le milizie condotte dall' Ungaria, il
popolo postosi in armi lo costrinse ad uscirne, e
ritirarsi in Puglia, dove il Legato spedito dal Papa
ottenne la tregua per un'anno, e ritornato in Ungaria, su poi accordata la pace per la Regina colla
liberazione de' Principi prigionieri per opera del
medesimo Legato, che lo seguitò in quel Regno.

Volendo poi la Regina sar coronare anche Lodovico suo marito, impetrò dal Papa il Legato, che su il Vescovo Bracarense, il quale sece la sunzione nel Palazzo, detto della Giustizia, che poi su convertito, per rendimento di grazie a Dio, in una Chiesa sotto titolo della Vergine Incoronata, come sin'oggi ne ritiene il nome, e si vede nelle mura e volta (che surono allora dipinte) l'essigie della Regina, la quale, finita la sunzione, cavalcò per la Città insieme col Rè Lodovico, e surono satte per tre giorni seste di allegrezza, ed in tale occasione surono battute nuove Monete disserenti dalle prime, come si vedono nella Tavola 14.

La 1. di argento mostra da una parte quattro lettere nel mezzo G. V. A. R. ed intorno Iubanna Regina: nel rovescio la mezza figura di San Loone Papa, e nel giro S. Leo Papa.

Al

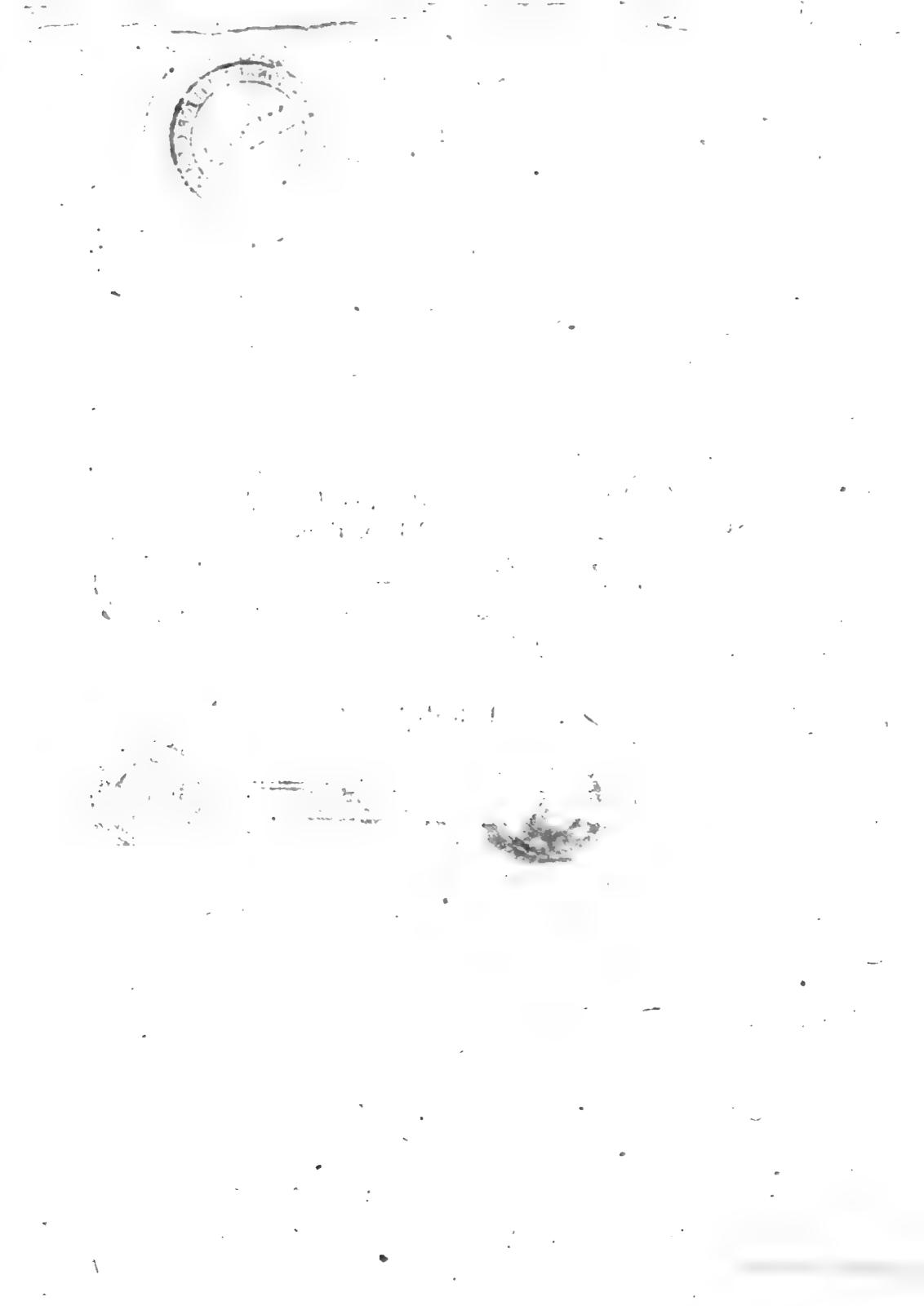



T.XIIII.

P. 47





Iuh. Regina. Ier. Sicilie.





Al diritto della 2. di rame vi è un mezzo busto della Regina colla corona in testa, e capelli disciolti e pendenti su le spalle, secondo l'uso di quel tempo, e nel giro Iubanna Regina: nel rove-scio una Croce, ed intorno Ierusalem, Sicilia.

Benchè il Regno di Sicilia doveva esfere tenuto da Federigo di Aragona in vita sua solamente, come si è accennato; nondimeno vi si mantennero nel possesso Pietro e Federigo suoi discendenti; perciò la Regina trovandosi senza guerra nel Regno, vi passò col Rè per farne l'impresa, e con intelligenza de' Siciliani sdegnati contra Federigo per nuove gravezze imposte, furono introdotti in Messina, e conquistarono altre Terre; ma poi su trattata e conchiusa la pace col matrimonio del medesimo Federigo con Antonia figlia di Francesco del Balzo, e di Margarita sorella del Rè (la quale sposò senza saputa di Lodovico, e degli altri fratelli prigionieri in Ungaria, però restituito in grazia, ebbe il titolo di Duca di Andria, che fu il primo dato nel Regno, dopo quello di Calabria). Nel trattato di pace su rinovata la condizione d'intitolarsi Federigo Rè di Trinacria, ed ebbero fine dopo 70. anni le guerre trà questi due Regni, incominciate dal Vespero Siciliano.

Essendo seguita la morte del Rè Lodovico senza lasciar figli, già morti, la Regina su esortata a passare alle terze nozze, come sece con Giacomo

figli-

figliuolo del Rè di Majorica, al quale diede solamente il titolo di Duca di Calabria; ma essendo questi anche morto dopo due anni, senza figli, risoluta la Regina di non prendere altro marito, pensò di stabilire la successione in altra forma, quindi maritò Margarita figlia di Carlo Duca di Durazzo, satto morire dal Rè di Ungaria (la quale aveva tenuta sempre appresso di sè) con Carlo Conte di Gravina, detto anche di Durazzo, figlio di Giovanni ottavogenito del Rè Carlo II. di Angiò, con palesare la sua intenzione di lasciar loro alla sua morte il Regno di Napoli, essendo ambedue suoi nipoti.

Andò Carlo, un'anno dopo sposata Margaita, a militare per il Rè di Ungaria contro de', Veneziani; il chè diede qualche sospetto e gelosia alla Regina; perciò, stimolata ancora da'suoi aderenti, passò alle quarte nozze con Ottone Duca di Bransuich, dandogli il titolo di Principe di Taranto, per mantenere Carlo e Margarita nella speran-

za della successione al Regno.

Accadde anche in quel tempo del 1378. che per la morte di Gregorio XI. (il quale avea riportata da Avignone la Sede in Roma) dovendosi fare l'elezione del nuovo Papa, il Popolo Romano, desideroso di averlo Italiano, sece qualche tumulto; onde i Cardinali elessero suor del loro Collegio col nome di Urbano VI. Bartolomeo Prignano, NapoNapolitano, Arcivescovo di Bari, che prima erassitato Arcivescovo dell'antichissima Chiesa Metropolitana di Acerenza, in cui ho goduto un Canonicato per alcuni anni, che ho poi rinunziato per trattenermi in Roma.

Indi i Cardinali Francesi mal sodissatti di Papa Urbano, radunatisi a Fondi insieme con altri Cardinali, elessero l'Antipapa Clemente VII. di nazione Francese, il quale, portatosi in Napoli, su riconosciuto dalla Regina Giovanna; perciò Urbano rinovò la pratica con Carlo suddetto di Durazzo, perchè venisse alla conquista del Regno, come sece, conducendo un buon'esercito datogli dal Rè di Ungaria, e giunto in Roma, su creato Senatore, e dichiarato Rè di Napoli e di Gerusalemme, e vi si trattenne alcuni mesi, per mettere in ordine l'apparato della guerra.

In tanto la Regina Giovanna, che si ritrovava in Avignone, avvisata di ciò, dopo avere
adottato per figlio, e successore del Regno Luigi
di Angiò secondogenito del Rè di Francia, ritornò
a Napoli, dove postasi su la disesa, mandò le
milizie sotto il comando del Principe Ottone suo
marito a guardare il passo di Ceperano, ma giuntovi Carlo col suo esercito, l'obbligò a ritirarsi,
tanto chè arrivato a Napoli, vi su introdotto per
opera del popolo, che era diviso in fazioni, ed
assediò il Castel Nuovo, dove si era ritirata la Re-

gina, la quale dopo avere sostenuto l'assedio con gran patimento de' viveri (mancati presto per la molta gente, che vi entrò) per un mese e più, e saputa anche la prigionia del Principe Ottone, mentre aveva cercato di soccorrerla, si rese a Carlo, che la trattò sul principio con ogni umanità, colla speranza di avere la rinunzia degli Stati di Provenza; ma non avendogliela accordata la Regina, anzi cercando vie di essere soccorsa e liberata con gli ajuti della Francia, su da Carlo racchiusa nel Castello di Muro in Basilicata, come il Principe Ottone in quello di Altamura.

Finalmente per consiglio del Rè di Ungaria fu la misera Regina satta morire a'22. del mese di Maggio dell'anno 1382. nell' istesso modo, con cui era morto Andrea suo primo marito, e portato il cadavere in Napoli su tenuto esposto per sette giorni nella Chiesa di Santa Chiara, ove su sepolta. Questo su il sine della Regina Giovanna, che avea regnato 38. anni, e vissuro 55. con sama di prudentissima e modesta donna, secondo scrive il Costanzo, benchè altri Scrittori l'abbiano tac-

ciata d'impudicizia.

## CARLO III.

Di questo nome, detto di Durazzo, avendo conquistato il Regno, dopo aver'esatto l'omaggio da' Sindaci, e Baroni, a riserva di alcuni pochi, che





che mai non si resero alla sua obbedienza, passò a Roma per ringraziare Papa Urbano, dal quale su anche coronato: indi surono battute le Monete, come mostrano i disegni della Tavola 15.

La 1. ha la mezza figura di San Pierro da una parte, ed intorno S. Petrus Papa, e dall'altra quattro lettere nel campo S. M. P. E. e nel giro vi si

legge Rex Krolus Tertius.

In tale occasione promise al Papa di donare al di lui nipote Francesco Bottillo di Prignano il Principato di Capoa, Amalsi, e Nocera; perciò Urbano passò a Napoli, dove sebbene avesse ottenuto di nuovo l'istessa promessa in iscritto, nondimeno il Rè differiva di eseguirla: onde sdegnato il Papa, e ritiratosi a Nocera, cercò muovergli guerra, ma non essendogli riuscito, segretamente imbarcatosi su le Galere di Genova, si portò in quella Città.

#### LODOVICO

Di Angiò adottato dalla Regina Giovanna, intesane la morte, prese possesso della Provenza, e su coronato Rè di Napoli dall' Antipapa Clemente VII. in Avignone; onde sece battere le Monete, come mostrano i disegni della Tavola 16.

La 1. di argento ha da una parte la corona nel campo con un rastello e gigli, ed intorno Ludovicus Hierusalem & Sicilia Rex; nel rovescio l'arme degli Angioini inquartate da gigli col ra-G 2 stello, stello, e dalla Croce di Gerusalemme, e nel giro Comes Provincia & Forcalquerii.

La 2. mostra nel campo quattro lettere I. I. Q. L. ed intorno Ludovicus Rex; nel rovescio una mezza figura di San Pietro, e nel giro S. Pe-

trus Papa Confessor.

Indi passò Lodovico nel Regno coll'esercito di 50. mila uomini, e giunse sino alle vicinanze di Napoli, essendosegli dati molti Baroni ben'affetti della Casa Angioina, ma non potendosi sostenere in quelle parti, si ritirò nella Puglia, dove si mantenne circa due anni, ed essendovi poi passato il Rè Carlo con buon numero di gente nell'anno 1384. dopo seguite alcune scaramuccie coll'esercito nemico diminuito per le malatie, restò Carlo vincitore, mentre seguì la morte dell'istesso Lodovico in Biseglie per malatia, ò come altri scrivono, per alcune ferite avute nel combattimento coll'esercito di Carlo.

Essendo poi succeduta la morte del Rè di Ungaria, che aveva lasciata erede di quel Regno Maria sua figlia, alcuni di quei Baroni mal sodisfatti spedirono Ambasciadori al Rè Carlo, persuadendolo a passarvi, e conquistarlo per sè: ond'egli avido di dominare, benchè dissuaso dalla Regina Margarita sua moglie, volle andarvi, e giunto a Buda nel mese di Decembre dell'anno 1385, su acclamato Rè e coronato, del qual successo venu-

tone





tone l'avviso in Napoli, ne surono satte le seste di allegrezza, ed in questa occasione, si può credere, esser battute le Monete, come mostra il secondo disegno di rame della Tavola 15. che ha da una parte l'arme inquartate da' gigli e Croce di Gerusalemme da un lato, e le sbarre dell'Ungaria dall' altro, come appunto sono impresse le arme di questo Rè a' piè della sua essigie delineata nel tomo 2. lib.4. cap. 1. del Summonte: il chè ha dato impulso di attribuirla al medesimo, ancorchè non vi sosse alcuna iscrizione intorno.

All'incontro la Regina vedova di Ungaria, e la figlia sposata col Rè di Boemia, fingendo di aderire al Rè Carlo, lo invitarono una sera al Castello, col pretesto di fargli vedere le lettere del Rè Boemo, con cui dicevano di trattare, che si contentasse di rilasciargli il Regno, ed entrato nella loro stanza, fu da un sicario ferito a morte, la quale seguì dopo tre giorni a' 3. del mese di Gennajo dell'anno 1386. Così il Rè Carlo dopo aver regnato quattro anni e cinque mesi in Napoli, ed in età di 41. finì la fua vita per mano di due Regine, com'egli aveva data la morte ingiusta, ed ingratamente alla Regina Giovanna sua zia, e satte morire nelle carceri due sorelle di sua moglie, per gelosia del Regno; e su sepolto nella Chiesa di S. Andrea di Belgrado, luogo solito di sepellirsi i Rè di Ungaria, lasciando due figli Ladislao e Gio-LAvanna.

### LADISLAO

In età di anni 10. su acclamato Rè dopo la morte di Carlo III. e governando il Regno la Regina sua madre, si sece indurre da' suoi Consiglieri ad accumular denari con gran pregiudizio della giustizia, a titolo di trovarsi proveduta per l'occorrenze di guerra: onde i Nobili unitamente col Popolo crearono in Napoli il Magistrato detto Gli Otto del buono stato della Città, che dovessero assistere a' Tribunali per la retta amministrazione della giustizia, ed invigilare per il buon governo, col qual' esempio alcuni Baroni del Regno crearono l'altro con sei Deputati, chiamato i Sei del buono stato del Regno.

Da questo principio di alienazione dall'obbedienza regia presero motivo alcuni Baroni, unitamente col Principe Ottone marito della desonta Regina Giovanna, già liberato in tempo di Carlo III. di palesare la loro inclinazione verso gli Angioini, in modochè adunarono gente in nome di Luigi II. di Angiò, figlio dell'altro Luigi morto in Biseglie, colle quali si accostarono a Napoli, e vi surono introdotti, stando divisi non meno i Nobili, che i popolari in fazioni: onde la Regina Margarita, temendo di qualche sorpresa, si ritirò col figliuolo Ladislao in Gaeta.

Quindi fu mandato a chiamare da'suoi partegiani giani Luigi suddetto, il quale dopo avergli inviato e denari e gente, venne in persona a Napoli e su' ricevuto col titolo ed onore di Rè, essendosi resi anche i Castelli dopo qualche tempo, come molte altre Città e Luoghi alzarono le sue bandiere; ma non fu possibile nel corso di 10. anni, che visi trattenne, di conquistare il Regno intero: onde Ladislao, coll'ajuto datogli da Bonifazio IX. Napolitano di Casa Tomacello, satto un poderoso esercito, si avvicinò a Napoli, e vi pose l'assedio più volte senza frutto, ma l'ottenne allorchè i Napolitani avvedutisi della debolezza di Luigi, inclinato più allo studio ed alla pace, che a voler continuare la guerra, si diedero volontariamente a Ladislao, che gli concesse in premio moltissime grazie, e donò a'parenti del Papa gli Stati di Sora e di Alvito, che poi ad essi ritolse dopo la di lui morte.

Luigi, che si ritrovava in Puglia, avendo udita la resa di Napoli, dopo venduta a Ramondello Orsino la Città di Taranto, s'imbarcò su le Galere Francese, e passando per Napoli a prendere Carlo suo fratello colla guarnigione de' Castelli, se ne ritornò in Francia, e Ladislao, ricevuto in grazia il suddetto Ramondello confermandogli lo Stato di Taranto, con aggiungervi altre Città, restò in pacifico possesso del Regno, ed in questo tempo surono battute le Monete delineate nella Tavola 17.

La prima di argento, come le seguenti, mostra nel campo del diritto le lettere A. Q. L. A. e nel giro Ladislaus Rex; nel rovescio una mezza sigura di San Pietro, ed intorno Sanctus Petrus PP. Confessor.

Al diritto della 2. vi sono nel mezzo le lettere S. M. P. E. ed intorno Ladislaus Rex; nel rovescio una mezza figura di San Pietro, e nel

giro Sanctus Petrus Papa.

La 3. ha nel campo le lettere G. V. A. R. ed intorno Ladislaus Rex; nel rovescio una mezza figura di San Leone, e nel giro Sanctus Leo

Papa.

Fu chiamato anche Ladislao alla conquista del Regno di Ungaria, e si condusse sino a Zara, dove su coronato dal Vescovo di Strigonia, ivi concorso con altri Prelati e Baroni di quel Regno a riceverlo, ma non volle avventurarsi, come il Rè suo padre, e sentito dipoi, che già que Baroni si erano accordati col loro Rè Sigismondo di Boemia, se ne ritornò a Napoli.

Quindi mosso Ladislao da ambizione di dominare la Città di Roma, dopo aver dato somento a' Romani, sollevatisi contra Innocenzo VII. gli riuscì di occuparla. In tale occasione stimasi battuta la Moneta 4. della Tavola 17. che mostra da una parte l'arma inquartata da'gigli, Croce di Gerusalemme e sbarre di Ungaria, e nel giro Ladislaus





TruXVII

P.17





Ladislaus R.S. M.P. E. S. Petrus. P.



Ladislaus R G. V. A. R.



Ladislaus Rax et e Sanctus. Petrus



laus Rex, e nel rovescio le chia vi di San Pietro, ed intorno Sanctus Petrus; tanto più, che Teodorico de Niem anche scrive, che Ladislao sece battere sue Monete in Roma.

Volle poi passare a danno de' Fiorentini, i quali, si disse, che perciò l'avesse ro satto avvelenare per mezzo di un Medico Perugino, corrotto con denari, la di cui figlia era amata da Ladislao, il quale tornato in Napoli se ne morì a' 6. del mese di Agosto dell'anno 1414. in età di anni 40. e di Regno circa 29. senza lasciar figli; perciò gli successe Giovanna sua sorella.

### GIOVANNA II.

Di questo nome, detta di Durazzo, già vedova di Guglielmo di Austria, dopo la morte di Ladislao suo fratello acquistò il dominio del Regno, il di cui governo diede nelle mani di Pandolfello Alopo Napolitano popolare, con la carica di Gran Camerlengo, col quale correva fama di aver scandalosa considenza. S'indusse poi ad impulso de'Consiglieri di Stato a passare alle seconde nozze in età di anni 44. col Conte Giacomo della Marcia del sangue Reale di Francia, con dargli solamente il titolo di Governatore generale del Regno, col Principato di Taranto; nondimeno nel venir quello

a Vita di Giovanni XXIII.

lo in Napoli su incontrato da diversi Baroni, e ricevuto col trattamento e titolo di Rè, come che invidiavano l'autorità di Pandolsello, che di ordine del medesimo Conte Giacomo su satto carcerare, e poi decapitare nella pubblica piazza, e teneva la Regina medesima in grado di prigioniera.

Non vedendosi poi Giulio Cesare di Capoa, uno de' suddetti Baroni, gratificato dal Rè Giacomo, considò colla Regina di volerla liberare dalla tirannide del marito col dare a questi la morte, ma quella singendo di assentirvi, scoperse il tutto al marito, il quale nascosto nella camera della medesima un giorno, che quello era tornato a parlargli sopra tale cospirazione, avendola udita, lo sece arrestare nel medesimo Castello, e poi decapitare. Così la Regina si vendicò della morte satta dare a Pandolsello, e venne a godere la libertà, e la buona corrispondenza del marito per so spazio di tre anni.

Avendo poi i Baroni colla plebe tumultuato contro del Rè, la Regina unitali co' tumultuanti, lo sece carcerare, il quale dopo qualche tempo liberato per opera del Cardinale Legato spedito da Papa Martino V. ritirossi a Taranto, e di là imbarcatosi ritornò in Francia, dove in istato di Romito sinì i suoi giorni.

Avea la Regina richiesto dal suddetto Pontesice il Cardinale Legato, per essere coronata, ed avenavendo fatto restituire le Fortezze di Ostia, Civita, Vecchia, con altre della Romagna, e'l Castello Sant'Angelo in Roma, che ancora tenevano le bandiere di Ladislao, gli su inviato il Cardinale Morosini Veneziano, il quale dopo avere accordate le differenze accennate del Conte Giacomo marito della Regina, la coronò nel Castel Nuovo a' 2. del mese di Ottobre dell'anno 1419. ed in tale occasione surono battute le Monete di argento della Tavola 18.

La 1. e 2. benchè simili frà loro, avendo da una parte un'aquila, ed intorno Regina Iuhanna, e dall'altra la figura di S. Pietro, e nel giro S. Petrus; nondimeno per essere varie di conio, si è stimato di dare il disegno dell'una e dell'altra.

La 3. anche di argento ha l'iscrizione nel diritto Iubanna Regina, e nel campo quattro lettere A. Q. L. A. che possono dire Aquila, mentre viene riferito da Berardino Cirillo, che dalla medesima Regina Giovanna era stata conceduta alla Città dell'Aquila la facoltà di battere Monete per cinque anni senza pagarne emolumento alcuno. Nel rovescio vi è una mezza figura di San Pietro, ed intorno S. Petrus PP.

Forse di questa stessa Regina è la Moneta 3. delineata srà quelle di Giovanna I. nella Tav. 13.

H 2 men-

<sup>2</sup> Annali dell' Aquila lib.7. pag.65.

mentre ha un'aquila da una parte, ed è simile nel conio, come le due antecedenti di questa Tav. 18. nelle quali l'aquila può dinotare l'arme di quella Città.

La Regina avea già ammesso alla considen-2a, dopo la morte di Pandolfello, Ser Gianni Caracciolo, con farlo Gran Siniscalco del Regno, Conte di Avellino, e Signore di Capoa, e dategli le redini del governo: quindi essendo questi venuto a rottura con Sforza, celebre Capitano, qual si teneva colle sue milizie al soldo dalla medesima Regina; perciò esso, rinunziata la Carica, chiamò alla conquista del Regno il Duca di Angiò figlio di Luigi, il quale vi venne a sar guerra, ma intanto Ser Gianni convenne con Papa Martino (avendo fatto donare a' Colonnesi suoi parenti molte Città e Terre) che si chiamasse in ajuto Alfonso Rè di Aragona, che si trovava coll' armata in questi mari per l'impresa di Corsica, facendolo dichiarare dalla Regina a titolo di adozione, Duca di Calabria, e successore del Regno: onde giunto in Napoli Alfonso, obbligò gli Angioini a tornar di nuovo in Francia, e lo Sforza a ritirarsi in Benevento.

Si era fermato Alfonso circa un'anno in Napoli, ed in buona corrispondenza colla Regina, quando il Siniscalco Caracciolo, vedendo da ciò diminuita la sua autorità, lo pose in dissidenza tale

COD





delle discordie, s'indusse a farlo carcerare, ma la Regina, temendo tanto più della sua persona, si sece forte nel Castello di Capoana, e chiamò in suo ajuto lo stesso Sforza: indi ritiratasi ad Aversa dichiarò Alsonso decaduto dall'adozione, e la diede a Luigi di Angiò, il quale si ritrovava in Roma, e passato in Regno, su inviato in Calabria a titolo di ricuperare alcune Terre.

Furono dipoi discacciate da Napoli le milizie Aragonesi per opera dello Sforza, mentre Alsonso su obbligato a partirne, per dare ajuto ad Arrigo suo fratello satto prigione dal Rè di Castiglia; quindi restò la Regina in pace e quiete insieme col Gran Siniscalco, già liberato col cambio di molti prigionieri Catalani satti nella battaglia data all'

arrivo dello Sforza.

Non contento però il Caracciolo di tantagrandezza, nè sazio delle molte Terre avute,
richiese la Regina, che desse a Trojano suo figliuolo il Principato di Salerno, e non essendogli
accordato, la maltrattò con ingiuriose parole, le
quali avendo sentite la Duchessa Covella Russo
zia della Regina, prese motivo di riprenderla, e
fargli conoscere il suo errore; onde col di lei consiglio, e di altri samigliari, su data la morte al
Gran Siniscalco dentro l'istesso Castello, e surono
consiscate le Terre donategli.

La Regina finalmente dopo aver sentito gran dispiacere della morte di Luigi da lei adottato, anche per averlo tenuto, come in relegazione, nella Calabria, ove morì nella Città di Cosenza nell'anno 1434. venne ancor'essa a morte a'2. di Febbrajo del 1435. in età di anni 65. e di Regno 20. lasciando col suo testamento erede del Regno Renato Duca di Angiò fratello del suddetto Luigi, ed ebbe fine la linea di Durazzo, secondogeniti di Carlo II. di Angiò.

### RENATO

Di Angiò, istituito erede, e successore del Regno, si ritrovava prigioniero di guerra del Duca di Borgogna, allorchè gli surono spediti dalla Città di Napoli gli Ambasciadori per sollecitarlo a passare in Regno, in cui i Baroni erano divisi in fazioni, aderendo altri al Rè Alsonso di Aragona, perciò venne con essi Isabella sua moglie, che su ricevuta in Napoli con pompa, e titolo di Regina, e gli su reso omaggio da' Baroni aderenti, e da' Sindaci delle Terre.

Intanto Alfonso, che si ritrovava in Sicilia, udita la morte della Regina Giovanna, col savore di molti Baroni passò nel Regno, ed ebbe Capoa con altre Terre vicine: e volendo conquistare. Gaeta, andò a porvi l'assedio, ma essendo giunta l'armata navale de' Genovesi, spedita ad istanza del





del Duca di Milano, che favoriva le parti Angioine, per soccorrerla di vettovaglie, volendo Alfonso impedire lo sbarco, si venne a battaglia, e dopo
dieci ore di sanguinoso combattimento, restarono
prigionieri il Rè Alfonso, il Rè di Navarra, ed
Arrigo suoi fratelli, che surono condotti a Milano, secondo il volere di quel Duca, il quale dopo
cinque mesi diede loro la libertà, e sece lega con
Alsonso.

Tornato Alfonso nel Regno, gli riuscì di tirare alla sua divozione il Principe di Taranto Orsino, e'l fratello Conte di Nola, con chè venne ad occupare tutte le Città vicine a Napoli, oltre di Capoa, dove facea la sua residenza, ed avea anche conquistata Gaeta Pietro di Aragona suo figlio con l'armata, per una sorpresa con intelligenza di alcuni Cittadini.

La Regina Isabella coll'ajuto di gente mandata nel mese di Aprile dell'anno 1437. sotto il comando del Patriarca Vitelleschi da Eugenio IV. si mantenne sino all'arrivo di Renato suo marito, che riscossosi con denari dalla prigionia venne a Napoli, ove su ricevuto con pompa reale, e resogli il solito giuramento nel mese di Maggio dell'anno 1438. e surono battute le Monete tutte di argento, come mostrano i disegni della Tav. 19.

La 1. ha nel diritto la figura sedente del Rè con lo scettro e mondo nelle mani, ed una piccola aquila aquila a lato col suo nome intorno Renatus Dei gratia Ierusalem & Sicilia Rex; nel rovescio una Croce con quattro gigli agli spazi, e nel giro un verso del Salmo 98. Honor Regis judicium diligit.

Su'l diritto della 2. vi è la corona nel campo, e nel giro Renatus Ierusalem & Sicilia Rex; nel rovescio una Croce con quattro gigli, ed in-

torno Comes Provincia.

La 3. ha un'aquila coronata con lettere intorno Rex Renatus, e nel rovescio una figura sedente di San Pietro, e nel giro S. Petrus.

Anche la 4. mostra un'aquila, ed intorno Renatus Rex Dei gratia; nel rovescio una figura di San Pietro, con lettere nel giro S. Petrus PP.

Furono battute due altre sorte di Monete di argento, che si vedono delineate nella Tav. 20. La prima mostra un'aquila, ed intorno Renatus Rex Dei gratia; nel rovescio la figura sedente di San Pietro, e nel giro S. Petrus PP.

Su'l diritto della 2. vi sono le arme inquartate con quelle del Ducato di Lorena per ragione della moglie, e nel giro Renatus Dei gratia Rex Sicilia Ierusalem; nel rovescio un braccio armato colla spada alla mano, col motto nel giro Fecit potentiam in bracbio suo. Questa è un'impresa militare, costumata in Francia dal Contestabile di quel





quel Regno. Si mantennero ambedue questi Rè nel Regno con guerra continua sino all'anno 1442. allorchè restando snervato di sorze. Renato, per non aver potuto ottenere alcun'ajuto nè dal Papa, nè dalla Repubblica di Venezia, e Firenze, fu obbligato a ritirarsi dentro Napoli; onde Alfonso avendola assediata, e travagliando i Castelli Nuovo e dell'Ovo coll'artiglieria piantata a Pizzo Falcone (luogo allora dissabitato) sperava di conquistarla per same, quando un Muratore uscito dalla Città, mosso dalla speranza del premio, e dalla compassione de' Cittadini, andò a conferire ad Alfonso il modo di farvi entrare un buon numero di soldati per un'acquedotto, e posto in esecuzione, vi s'introdussero di notte 200. soldati colla g...da del medesimo Maettro e di un suo fratello: e giunti al luogo, ove corrispondeva l'acquedotto, si resero padroni di una Porta, e dato allarmi, si venne ad un siero combattimento.

Vi accorse Renato la mattina, e dopo qualche resistenza, vedendo di non poter riparare all' ingresso de' nemici, a gran pena si ritirò nel Castel Nuovo: così Alsonso conquistò Napoli nell' istesso modo, e per il medesimo acquedotto, con cui l'avea presa 205. anni prima Bellisario, ricu-

pe-

a Claudio Paradin nel Trattato delle divise eroiche à Lion 1557.

perandola da mano de' Goti: de Renato imbarcatosi sopra una Galera di Genova, passò a Firenze, ove non trovato in Papa Eugenio altro ajuto, che di promesse, se ne ritornò in Francia, e mandò ordine, che si rendesse il Castel Nuovo, con alcune condizioni, e particolarmente di pagarsi al Castellano la somma del denaro, che gli avea imprestata, come seguì.

## ALFONSO

Rè di Aragona impadronitosi del Regno nel modo suddetto, ed anche per le ragioni dell' adozione satta dalla Regina Giovanna, possedendo ancora il Reame di Sicilia, venne a riunire il dominio dopo lo spazio di 150. anni, ch'era stato separato, e che quello di Sicilia era passato in mano degli Aragonesi, de' quali erano stati frà detto tempo undici Rè, perciò nelle Monete da lui battute surono nominati ambedue i Regni, come mostrano i disegni della Tavola 21.

La 1. di argento ha un mezzo busto del Rè coronato, ed intorno Alfonsus Dei gratia Rex, e nel rovescio l'arme inquartate dalle sbarre pendenti per il Regno di Aragona, i gigli con la Croce di Gerusalemme per quello di Napoli, e le sbarre in piano per l'Ungaria, e nel giro Ciciliæ citra

a Carolus Sigonius de Regno Italia lib.17.



nominata Sicilia citra per il Regno di Napoli, con li sultra Pharum per l'Isola, ancorchè nelle scritture si sossero nominati sino dal tempo di Car-

lo I. di Angiò.

Su'l diritto della 2. pur di argento, come le due altre seguenti, si vedono l'arme inquartate, come sopra, ed intorno Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum, Sicilia & Vngaria; nel rovescio la sigura sedente del Rè con lo scettro e mondo nelle mani, e nel giro un verso del Salmo 117. Dominus meus adiutor, e ego despiciam inimicos meos: sebbene per errore, quando su coniata, vi siano altre lettere replicate del diritto.

La 3. ha nel diritto le arme inquartate, come sopra, e nel giro Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum, Siciliæ citra, ultra Farum; nel rovescio la sigura sedente del Rè, e'l verso del Salmo,

come nell'antecedente.

Anche la 4. ha i medesimi impronti con disserente conio, mancando anche la lettera S a lato del Rè, come vi è nelle due antecedenti.

La 5. di rame dal diritto mostra la testa del Rè, e nel giro Alfonsus Dei gratia, nel rovescio le arme solite, ed intorno le lettere, che dicono Rex Aragonum, Sicilia citra, ultra Farum.

Dopo che i Nobili e Baroni, i quali si ritrovavano in Napoli, ebbero reso il solito omaggio

I 2 nella

nella Chiesa Cattedrale, usci Alsonso alla testa del suo esercito contra il residuo delle genti Angioine. che tenevano occupata parte dell'Abruzzo e della Puglia, ed avendole soggiogate con le Terre alla sua obbedienza, ritornò in Napoli, ove sece l'entrata solenne sopra un carro trionsale tirato da. quattro cavalli (il qual trionfo si vede scolpito in marmo su la porta interiore del Castel Nuovo). Portava egli una corona gemmata in testa, e sei altre corone erano riposte sopra due cuscini, dinotanti gli altri Regni, cioè Aragona, Sicilia, Valenza, Majorica, Sardegna, e Corfica; ed in tale congiuntura stimasi battuta la Moneta di rame. della Tavola 22. che mostra da una parte un. mezzo busto del Rè con lettere intorno Alfonsus Rex Aragonum, e dall'altra la Vittoria tirata da quattro cavalli, e nel giro Victor Sicilia: Preci.

A richiesta del Baronaggio, che si ritrovava in Napoli per un Parlamento generale nell'anno 1443. diede Alsonso il titolo di Duca di Calabria a Ferdinando suo siglio naturale, dichianando successore del Regno solo di Napoli, e glie ne diede l'Insegne, con cingergli la spada, e porgli il cerchio di oro in testa con gran solennità nella Chiesa delle Monache di San Ligorio; e dopo aver' Alsonso goduto con tutta la pace per lo spazio di 16. anni il Regno di Napoli, venne a morte nel mese di Giugno dell'anno 1458.

avendo col testamento consermata la successione suddetta a Ferdinando, e lasciato erede degli altri Regni Giovanni suo fratello.

# FERDINANDO I.

Di questo nome, detto comunemente Ferrante, nel giorno seguente alla morte del padre a' 28. di Giugno 1458. si portò con solenne cavalcata nella Chiesa maggiore, ove su acclamato dal popolo, dopo la solita sunzione satta dal Cardinale Piscicelli Arcivescovo, ed essendo in Napoli il travaglio della peste, se ne passò a Capoa, ove gli su reso l'omaggio da' Baroni e Sindaci del Riegno, indi andò a trattenersi tutta. l'estate a Chieti.

dori per rendere obbedienza a Papa Calisto III. che era stato suo Maestro, e lo avea condotto da Spagna, e si era inalzato alle Dignità Ecclesiastiche coll'ajuto di Alsonso suo padre; mentre credeva d'incontrare tutta la di lui buona corrispondenza ed affezione, ne riportò non poco danno, per aver'egli aderito alla mala intenzione del Principe di Taranto, e di pochi altri Baroni suoi mal'affetti, che sebbene non seguì in vita di Calisto, per essere morto dopo poco tempo; nondimeno avendo quelli già scoperto il loro mal'animo, lo travagliarono poi con lunga guerra.

Eletto per la morte di Calisto al Pontificato Enea Silvio Piccolomini col nome di Pio II. mandò il Rè a rendergli obbedienza; onde Pio avendo persuasi i Cardinali Francesi, e l'Ambasciadore di Renato, che ostavano, e rivocati gli atti in contrario fatti dal suo Predecessore, spedì Legato il Cardinale Orsino per coronarlo, e trovandosi il Rè nella Puglia, su fatta la sunzione in Barletta, dandogli la Corona col titolo di Rè di Sicilia, Gerusalemme, ed Ungaria, ed in tale occasione furono battute le Monete dette Coronati, come mostra il terzo disegno della Tavola 23. che ha da una parte la figura sedente del Rè con lo scettro e'i mondo nelle mani, il Cardinale alla destra, ed il Vescovo alla sinistra, che lo coronano, coll'iscrizione intorno Coronatus, quia legitime certavi: dall'altra parte una Croce simile a quella di Gerusalemme, sebbene il Summonte 'la suppone Arme della Provincia di Calabria, e nel giro Ferdinandus Dei gratia Rex Sicilia, Ierusalem, Vngaria.

Anche la 1. della detta Tavola mostra da una parte la suddetta Croce, ed intorno Ferdinandus Dei gratia Rex Siciliæ, Ierusalem, Vngariæ, e dall'altra un mezzo busto del Rè coronato, e nel giro Coronatus, quia legitimè certavi.

Rife-

<sup>2</sup> Tomo 3. cap.2. lib.5.







Riferisce il Summonte ne' luoghi sopracitati, che in detta occasione si sossero battute Monete di oro, chiamate Ducato, sin'ora non vedute, nè egli le descrive. Anche il Carrafa \* fa menzione del Ducato di oro, qual truovo, che fosse stato di valore di carlini dodici, per quello che viene scritto nel governo del Vicerè Don Giovanni di Aragona nell'anno 1507. avendo questi abbassato il valore dell'antico Ducato di oro, da dodici carlini ad undici e mezzo, il qual Ducato è stato poi chiamato in Regno Scudo di oro riccio, come appresso si dirà, con chè il Ducato di oro veniva ad essere differente nel valore dal Ducato di argento, che era di carlini dieci, come riferisce. l'istesso Summonte, b scrivendo la rotta data dal medesimo Rè Ferdinando al Duca di Sessa.

Non tralasciò Ferdinando su'l principio del suo governo di mostrare benevolenza verso i sudditi, con levare alcune gabelle, ed accogliere con somma cortesia i Baroni e Nobili, come altressi mostrò la sua gratitudine verso il Pontesice Pio; dando al di lui nipote Antonio Piccolomini per moglie Maria sua siglia naturale, col Ducato di Amalsi, e l'Ussico di Gran Giustiziero del

Regno.

Non

a Istoria di Napoli lib.5.

b Tomo 3. lib.s. cap.z. ..

Non bastarono però tutte queste dimostrazioni, e l'aderenza del Papa, per ritenere il Principe di l'aranto (che pure era zio della Regina sua moglie) dall' impegno di muovergli contro guerra inteltina, al qual'essetto andò a sollevare la Calabria, e poi sece pratica per sar tornare nel Regno Renato di Angiò, il quale mandò Giovanni suo siglio con un'armata di 26. Galere.

Era accorso il Rè Ferdinando per sedare i tumulti della Calabria, quando giunse Giovanni di Angiò, che sbarcò nel seno di Fomiano, detto Mola di Gaeta, ove su ricevuto da Marino Marzano Duca di Sessa consederato col Principe di Taranto, e da altri nominati dal Pontano, 'tra' quali vi su Niccolò Conte di Campobasso, il quale per la ribellione dal suo Rè avendo pretesa: la sovranità dello Stato, che possedeva, si stima perciò di aver fatto battere le Monete, come mostra il disegno num. 2. della Tavola 26. che ha da una parte i ceppi e le manette usati a farsi nelle Monete de Re, ed altri Sovrani della Francia secondo l'interpretazione di alcuni appresso il Leblanc nelle Monete di Lodovico IX. e dall'altra una Croce con lettere ne giri, che dicono Nicolaus Comes Campibassi. Si scrive, b che questo Conte 177

a Lib. 1. de Bello Neapolit. b Lovys Gollut Memoires de Bourgogne livre 10. pag. 881.







• • 378 \* 187 . •

Conte avesse militato in grado di Capitano di Cavalleria Italiana per lungo tempo con Carlo l'Ardito Duca di Borgogna, dal quale era molto stimato per il valor militare, che su però assa maggiore della sua sede, poichè si attribuisce a lui l'intelligenza avuta co' nemici, e la perdita della battaglia di Nansì con la morte di quell'inselice Duca

seguita l'anno 1447.

La Regina Isabella, sentito l'arrivo del nemico, per l'assenza del Rè suo marito con animo virile assistendo anche in persona, sece munire la
Città, e particolarmente la marina di artiglieria,
tanto che su impedito lo sbarco, che tentò di fare
l'Angioino: frattanto giunse Ferdinando dalla Calabria, dove gli era riuscito di ricuperare molti
luoghi principali, e si accampò coll'esercito appresso Capoa; ma sopragiunto l'inverno, si ritirò
dentro Napoli, e Giovanni Duca di Angiò passò
colle sue genti in Puglia, dove per opera del Principe di Taranto gli aprirono le porte quasi tutte le
Terre di quella Provincia.

Usci nella primavera dell'anno seguente.

1461. il Rè col suo esercito in campagna contra le Terre di Marino Marzano; onde questi, senza aver riguardo di avere per moglie la sorella del Rè, cospirò contro la vita del medesimo; perciocchè, singendo di esser pentito della sua ribellione, ottenne di parlare al Maggiordomo del Rè, e lo

K pregò

pregò d'impetrargli il perdono, e di trattare la pace; quindi dopo molti trattati fu accordato di abboccarsi il Marzano col Rè in un luogo aperto; che su presso Teano un miglio e mezzo, dove ciascuno di loro portò due soli compagni, e da questi anche allontanatisi un poco, il Marzano dopo alcune parole cercò di tenere la briglia del cavallo di Ferdinando, mentre uno de' fuoi compagni giungeva per ferirlo; ma il Rè, fattogli lasciar la briglia, si disese mirabilmente colla spada contra tutti due (mentre il terzo compagno della fellonia, teneva intrigati i due compagni del Rè, l'uno di 76. anni, e l'altro col braccio diritto poco sano) sino che vi accorse la guardia Reale, la quale stava a vista, ma lontana; nondimeno tutti e tre ebbero campo di salvarsi con la suga, e su trovato in terra un cortello, che su poi esperimentato di essere avvelenato.

Di tal successo e scampo per mera grazia di Dio ne diede parte, e se ne dichiarò con una lettera scritta al Pontesice Pio, onde in memoria di ciò si giudica essere battuta la Moneta, come mostra il primo disegno della Tavola 24. che ha da una parte un mezzo busto del Rè, ed intorno le parole di un verso del Salmo 97. Recordatus misericordia sua; e dall'altra le arme solite inquartate

a Pontano lib. I.

di Aragona e Napoli col suo nome nel giro Ferdinandus Dei gratia Rex Sicilia, Ierusalem, Kn-

garic.

Cadette dipoi il Rè nell' altro pericolo di restar prigioniero nel fatto d'armi seguito a Sarno, dove si erano accampati l'Angioino, ed il Principe di Taranto, ma salvatosi egli colla fuga, vi restò morta e prigioniera molta sua gente; il. chè su cagione dell'acquisto, che secero gli Angioini di molte Città; ed essendosi poi ritirati nella Puglia, il Rè ricuperò nell'inverno tutti quei luoghi; ed alla Città di Capoa, che in questa necessità se gli mostrò sedele ed affezionata, concesse Ferdinando la facoltà di battere Moneta di argento e rame, a che finora non si sono vedute.

Spinse poi Ferdinando nella primavera le sue milizie in quella parte della Puglia, detta Capitanata, dove giunto quasi all'improviso su'l monte Gargano, assediò la Città detta di Sant'Angelo, per la notissima Apparizione, e la prese a sorza d'armi, e volendo salvare il miracoloso Tempio dalla rapacità de Soldati, vi entrò di persona, sacendo mettere in salvo gli argenti ed altre riechezze ripostevi da' Cittadini, e quelli dell'istessa Chiesa, ma avendo bisogno di denaro, ne sece

coniare Monete.

E per-K 2.

a Summonte tomo 3. lib.5.

E perchè sece sondere anche la statua di argento di San Michele, su battuta la Moneta, chiamata Coronati dell' Angelo, come mostra la 4. della Tavola 23. che da una parte ha un mezzo busto del Rè col suo nome all'intorno Ferdinandus Dei gratia Rex Sicilia, Ierusalem; e dall'altra la sigura di San Michele, che serisce il drago, com'era la detta statua, col motto nel giro: Iusta tuenda; per scusarsi, che la necessità di disendere la sua ragione l'obbligò a valersi degli argenti della Chiesa. Vi sono anche altre Monete con simile impronto con qualche piccola differenza.

Era prima questa statua di San Michele di oro, satta della conca, in cui era stato battezato Carlo sigliuolo di Lodovico Conte di Gravina, che poi su Rè, col nome di Carlo III. la quale si scrive, che Alsonso di Aragona l'avesse satta sondere, e batterne Moneta chiamata Alsonsina, di cui non si ha altra cognizione, e terminata la guerra con Renato di Angiò si susse da lui risatta di argento. Restituì dipoi il Rè Ferdinando il valore degli argenti alla suddetta Chiesa, ma non si risece la statua, la quale poi da Ferdinando il Cattolico su satta scolpire in marmo, come in oggidì si vede, e su la maniera di renderla più durevole.

Dopo

a Summonte lib.5.tomo 3.

77

Dopo l'acquisto della suddetta Città, in cui non stava molto sicuro il Rè, si ritirò in Napoli, lasciando parte dell'esercito sotto il comando di Giorgio Cattrioto, Signore di Albania, detto Scanderbech, il quale per mostrare gratitudine de' soccorsi avuti dal Rè Alsonso nella guerra da lui avuta col surco, venne in persona con molta gente in ajuto di Ferdinando, e restò in Puglia a tenere in franci. Appendo c'l Principa di Taranto.

freno l'Angioino, e'l Principe di Taranto.

Essendo poi ritornato il Rè nella Puglia, e trovatosi nel mese di Agosto dell'anno 1462. coll' esercito accampato in pochissima distanza da quello de' nemici, volle contro il parere de' suoi Capitani attaccare la battaglia, desideroso di dar fine alla guerra con qualsivoglia evento, e gli riuscì di averne la vittoria, tanto che appena si salvarono colla fuga l'Angioino, e'l Principe di Taranto: onde questi si risolse di far pace col suo Rè, che glie l'accordò con tutte le condizioni da lui ricercate, ma fu poco goduta dal Principe, poichè dopo quattro mesi morì in Altamura, non senza sospetto di veleno, ò strangolato da due suoi famigliari con intendimento del Rè, come sparse la fama: onde Ferdinando ebbe in mano il suo tesoro, che teneva dentro il Castello di Lecce ( la qual Città datasi subito al Rè n'ebbe in premio molti privilegi) ed acquistò tutto lo Stato di Taranto, che consilteva in circa 300. Terre.

Si mantenne nondimeno l'Angioino nel Regno due altri anni, contuttochè il Rè gli avesse levato dal soldo il famoso Capitano Giacomo Piccinino per opera del Duca di Milano, che gli diede per moglie una sua figlia naturale, ed il Rè gli donò la Città di Sulmona; ma finalmente pacificatosi col Rè anche il Duca di Sessa Marino Marzano, nelle di cui Terre si era quello fortissicato, e non essendogli riuscito di espugnare Gaeta, qual tenne assediata per qualche tempo, su obbligato Giovanni a partire dal Regno coll'istesse sue Gaelere, e così ebbe sine la guerra satta a Ferdinando, piuttosto da' propri sudditi, che dall'Angioino per quattro e più anni.

Il Rè dipoi per maggiore sua cautela sece carcerare, e poi morire il suddetto Giacomo, non ostante la sede data al Duca di Milano, a cui scrisse, che volendo suggire dalla carcere, si era precipitato e morto; sece anche carcerare il Duca di Sessa col sigliuolo di cinque anni, e benchè questi meritasse la morte più che il mentovato Giacomo, volle il Rè mostrare essere maggiore la generosità dell'animo suo, col non farlo morire di morte violenta; sinì però i suoi giorni nella carcere, ed il siglio ne usci in età di anni 30. nella venuta di Carlo VIII. e morì senza lasciar sigliuoli, con che si estinse la famiglia Marzano.

Si scrive, che'l Rè per autenticare quest'atto

generoso avesse satto battere Monete di argento del valore di grana quattro coll'impronto dell'armellino, e'l motto Malo mori, quam fœdari, " per dinotare, che a simiglianza di quell'animale, che si contenta cader nelle mani de' Cacciatori per non macchiare col fango la sua candidissima pelle, volle donargli la vita per non imbrattarsi nel sangue di un suo cognato. La qual Moneta non si è ancor veduta, e nè meno le altre citate dal Padre Selvaggi, b battute da Ferdinando, le quali, scrive, che avessero da una parte la figura di San Teodoro Martire coll'asta in mano, e lo scudo con due colonne, che sono le arme della Città di Brindisi, e nel rovescio Fidelitas Brundusina.

Volendo il Rè dare a' popoli, particolarmente a quei di Napoli, e convicini, il modo per sollevarsi dalle miserie, in cui erano caduti per la continua guerra, fece introdurre il lavoro della seta, e ressere drappi di oro, con imprestare buone somme di denari a' Mercanti, che sece venire da Venezia, e da Firenze.

Avendo dipoi maritata una sua figlia col Rè di Ungaria, la fece coronare per le mani del Cardinale Oliviero Carrafa Arcivescovo e Presidente

<sup>2</sup> Summonte par.3. lib.5. b Panegirici Sacri tomo 2.

dente del Conseglio di Napoli in un sontuoso teatro eretto avanti la Chiesa dell'Incoronata, e dopo la funzione su gettata al popolo per segno di allegrezza una quantità di Monete di argento, e si può credere nuovamente coniate, come mostra il disegno 2. della Tavola 23. con le arme inquartate, e'l suo nome intorno Ferdinandus Dei gratia Rex Sicilia, Ierusalem, Vngaria, e nel rovescio la figura del Rè col motto nel giro Dominus meus adiutor, & ego despiciam inimicos meos. Così anche la 3. di rame della Tavola 25. con un mezzo busto del Rè, e nel giro Ferdinandus Dei gratia Rex; nel rovescio una quadriga con la Vittoria, e nel giro Sicilia victor; ambedue allusive alla vittoria avuta contra i Baroni, ed il Duca Angioino, come si è accennato. Nella coronazione della seconda moglie di Ferdinando Giovanna figlia del Rè di Aragona suo zio, fatta nel suddetto luogo dell'Incoronata dal Cardinale Borgia, furono parimente gettate al popolo Monete di argento di più sorti, come riserisce il Summonte, a senza sarne altra descrizione, che è verisimile siano le stesse di sopra, come ve ne sono con poca differenza.

Avea goduto il Rè per lo spazio di circa 15. anni il Regno con pace, e contento per gli accennati matrimoni, ed anche per quello, che prima

avea

<sup>2</sup> Tomo 3. libro 5.

## Tauola XXV.

P. 81



Coronatus. qa. legitime.certaui. Ferdinandus. D.G.R. Sicil. Ier.

2 E

Ferdinandus. D.G. Rex.



avea fatto di Alfonso suo primogenito Duca di Calabria colla figlia del Duca di Milano, quando incominciarono nuovi travagli e disturbi, ed il primo su lo sbarco di 200.mila Turchi incirca nella marina di Otranto, coll'occupazione di quella Città, ove, dopo fatto morire l'Arcivescovo, Preti e Frati, tagliarono la testa ad 800. scelti Cittadini in odio della Fede, i Corpi de' quali sono tenuti in venerazione nella Chiesa ivi edificata, ed altrove; ma seguita la morte del Gran Turco, tornò in dietro l'armata, ed essendovi accorso il Duca di Calabria con gente per mare, e per terra, il presidio de'. Turchi, rimasto in detta Città, si rese a patti, ed alcune Compagnie restarono al soldo del Rè.

Nel ritorno del Duca vittorioso da Otranto, si scrive, che portasse per cimiero all'elmo reale la figura di una scopa, ed alla sella del suo cavalto alcune taglie, che surono interpetrate per soggetti dell'animo, che avea di esterminare molti Baroni, come si era lasciato uscire di bocca, che colla morte di alcuni voleva stabilire le cose del Regno. Quindi i Baroni principali, come i Sanseverini, tra' quali il Principe di Salerno, ed altri (e vi concorsero anche il Conte di Sarno Francesco Coppola arricchito ed esaltato dal medesimo Rè, ed Antonello Petrucci, da discepolo di un Notajo di

a Botero della Ragione di Stato lib.2. pag.77.

di Aversa inalzato alle cariche di Segretario e Consigliere del Re) congregatisi nella Città di Melfi con la scusa delle nozze di un figlio di quel: Duca Giovanni Caracciolo, fecero la congiura di muovere guerra contra il Rè, al qual'effetto assoldarono gente, e spedirono a chiedere ajuto a Papa: Innocenzo VIII. il quale essendo poco amico degli Aragonesi, gli diede buona intenzione, e cercò di far venire alla conquista del Regno Renato Duca di Lorena nipote dell'altro Renato, ma quello reso esperto da successi de suoi Congiunti: non volle accettare l'impegno; ed il Rè, avendo scoperti questi trattati, mandò ad occupare alcune Terre de' Baroni sospetti della congiura, e spedì il Duca di Calabria ad infestare la campagna di Roma, essendosi prima protestato nella Chiesa Cattedrale di Napoli alla presenza de' Nobili e Popolo, che non intendeva occupare le Terre della. Chiesa, nè di avere differenze col Papa, ma solo per meglio cautelare il Regno: onde il Pontefice, obbligato a difendere lo Stato, vi mandò poca gente.

I Baroni congiurati vedendosi delusi dell'ajuto, che credevano di avere dal Papa, adoperarono l'astuzia di sar trattare la pace, per aver tempo
di prepararsi meglio alla guerra; ed il Rè sperando
di estinguere il suoco, non solo mostrò tutta la
disposizione all'accordo col Principe di Bisignano,
desti-

Papa, ed il Rè accordato di perdonarsi a' Baroni

congiurati. Il Principe di Salerno solo, non sidan-

dosi di queste promesse, usci dal Regno vestito da

Vetturale, e dopo essere stato qualche tempo in Roma, se ne passò in Francia, e su cagione di

nuova guerra.

Il Rè dipoi volendosi vendicare de' suddetti Baroni, sotto colore di fare con alcuni di loro parentado, ebbe nelle mani il Conte di Nola, ed il Segretario Petrucci, che sece morire decapitati pubblicamente, ed altri di più alto lignaggio surono posti nelle prigioni, di dove mai più non uscirono.

Nel tempo suddetto avendo il Rè Ferdinando satto carcerare il Conte di Montorio, col quale stava consederata strettamente la Città dell'Aquila, questa temendo ancora di qualche castigo ricorse al Pontesice Innocenzo VIII. che ne prese la protezione, a quindi surono battute le Monete come il primo disegno della Tavola 26. che ha da una parte un'aquila (impresa della medesima Città) de dintorno Libertas Aquilana, dall'altra le chiavi di San Pietro, e nel giro Innocentius PP.VIII.

Furono dal Rè Ferdinando battute altre.

Monete di rame, ed in diversi tempi, come mostrano li cinque disegni, dopo il primo della Tavola 24. che sono unisormi nel più notabile, e
cias-

a Ciacconius in Vita Innocentii VIII.

b Petrasantia Tessere Gentilitie pag. 404.







ciascheduna ha qualche differenza dall'altra; tutte con un mezzo busto del Rè coronato nel diritto, ed il nome intorno Ferrandus, ò Ferdinandus Rex, e nel rovescio un cavallo, co'l motto nel giro Aequitas Regni. Questa Moneta, stimasi, che abbia dato il nome distintivo al valore delle Monete di rame, che fin'oggi corrono nel Regno, mentre un grano (come a dire un bajocco in-Roma) è valutato dodici cavalli, ed essa, benchè rara, vale anche al presente un cavallo, come vale ogni altra moneta infima di rame, conforme mostra il primo disegno della Tavola 25. che ha da una parte la figura sedente del Rè col mondo e scettro nelle mani; ed intorno Ferdinandus Dei gratia; e dall'altra una Croce, e nel giro Sicilie, Ierusalem, Vngaria.

La 2. anche di rame della detta Tavola 25. è più grande, perciò vale tre cavalli, e mostra nel diritto la testa del Rè coronato, e nel giro Coronatus quia legitimè certavi; nel rovescio la Croce di Gerusalemme, ed intorno Ferdinandus Dei

gratia Rex Sicilia, Ierusalem.

Finalmente il Rè Ferdinando dopo aver goduto per breve tempo la pace, sentendo, che Carlo VIII. Rè di Francia giovane bellicoso, si preparava per venire all'impresa del Regno, ne ebbe così gran pena, che ammalatosi, in pochi giorni se ne morì di anni 70. a' 25. del mese di Gennajo dell'anno 1494. dopo averne regnato 35. e su sepolto nella Chiesa di S. Domenico.

## ALFONSO II.

Di questo nome, primogenito di Ferdinando, successe al Reame paterno, e nello stesso giorno della morte di suo padre, andò in cavalcata alla Chiesa maggiore di Napoli, dove surono adempite le solite cerimonie dall' Arcivescovo Alessandro Carrasa.

Conchiuse dopo pochi giorni il matrimonio di Sancia sua figliuola naturale, dandogli per dote lo Stato di Squillace, con Giosserè Borgia, che andò a Napoli, insieme col Cardinale detto di Monreale, spedito dal Pontesice Alessandro VI. per coronare il Rè.

Seguì la coronazione nella suddetta Chiesa, fatta dal mentovato Cardinale di Monreale, e dall' Arcivescovo Carrasa di Napoli, coll'assi-stenza di 50. Vescovi, e molti Signori Titolati: ritornando il Rè in cavalcata con 10. mila persone in circa, il Regio Tesoriere andava spargendo al popolo Monete di oro, di argento, e di rame. Di quelle di argento si vedono i disegni nella Tavola 27.

La 1. mostra da una parte il Rè sedente in mezzo del Cardinale, e l'Arcivescovo, che lo coronano, e nel giro Coronavit & unxit me ma-

nus

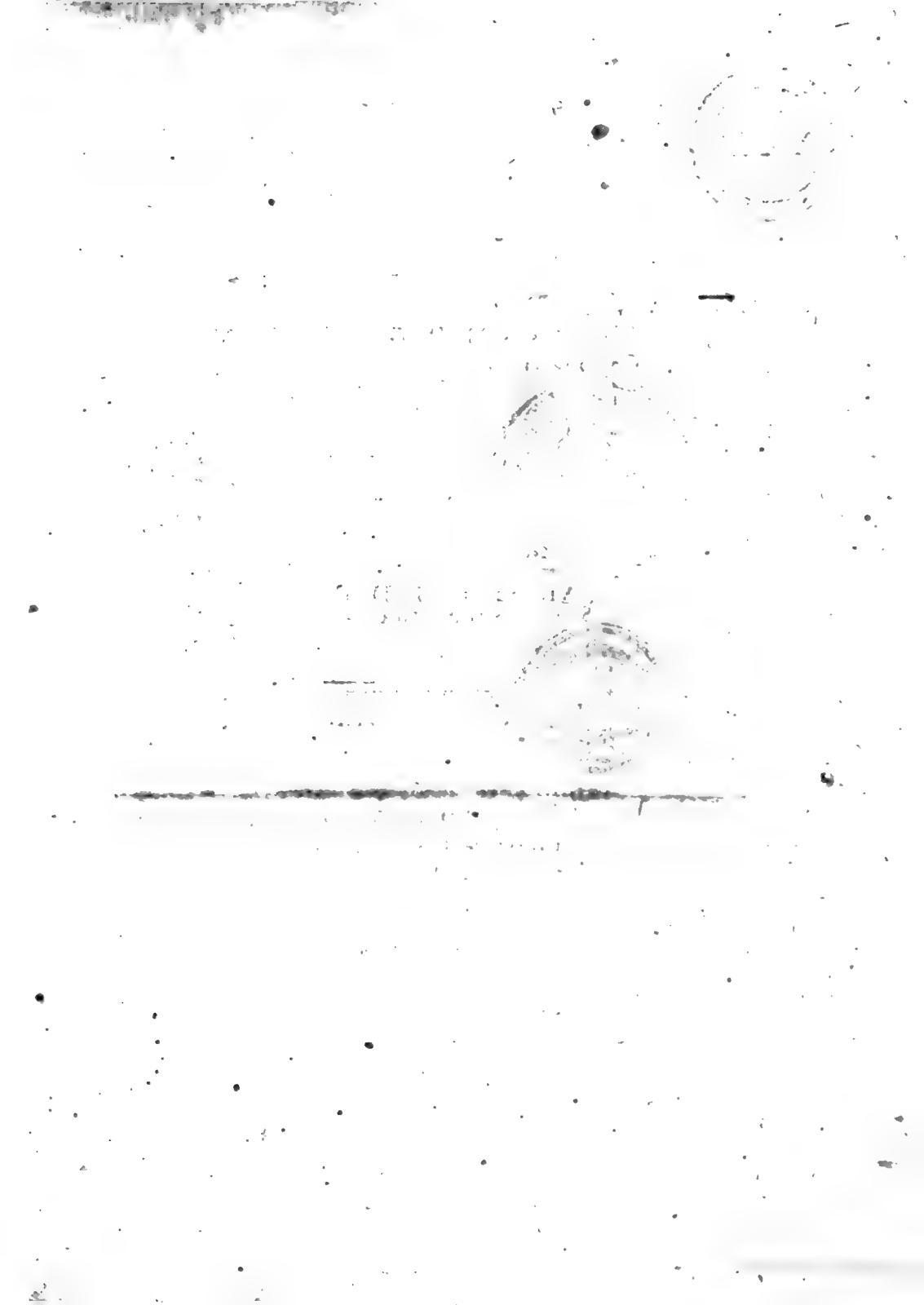







Alfonsus. II. D. G. R. S. Sub. dextera tua salus, M.D.



Alfonsus. M.D.G.R. Sicilie. Ier. V. In. Dextera. Tua. Salus. Mea



san Michele, che serisce il drago, ed intorno Alfonsus II. Dei gratia Rex Sicilia, Ierusalem, Vingaria.

Nel diritto della 2. vi sono le arme inquartate di Aragona, come le altre antecedenti, e nel giro Alfonsus II. Dei gratia Rex Sicilia. Nel rovescio la figura sedente del Rè co'l mon do e scettro nelle mani, ed intorno: Sub dextera tua salus mea Domine.

Mostra la 3. da una parte l'armellino, conlettere in una cartella, che dicono Decorum; e nel giro Alfonsus II. Dei gratia Rex Sicilia, Ierusalem, Vngaria. Nel rovescio un'ara colle siam-

me, ed intorno In dextera tua falus mea.

Di queste Monete ne descrive solo la prima il Summonte, però vi aggiugne due altre, una che avesse la Croce di Gerusalemme col nome del Rè intorno, e nel rovescio la figura sedente del Rè in mezzo del Cardinale, e l'Arcivescovo, e nel giro Goronatus quia legitimè certavi; e l'altra di valore di cinque grana coll'armellino (che gli dava anche il nome) ed intorno il motto Malo mori quam foedari; e nell'altra parte le arme Aragonesi col nome del Rè nel giro.

Descrive il suddetto Autore anche le Monete

a Tomo 3. cap.6.

nete di rame, che fossero nominate cavallo, per esservi la di lui figura col motto intorno Aequitas Regis, latitia populi, e dall'altra parte la testa del Rè col suo nome; e quelle di oro che sossero di tre maniere, cioè una del valore di ducati cinque, chiamata Sirena, la di cui figura vi era da una parte col motto intorno Coronatus quia legitimè certavi, e dall'altra la testa del Rè coronato col suo nome intorno. La 2. del valore di due ducati avea la testa del Rè col nome nel giro, e nel rovescio l'armellino col motto Malo mori, quam sedari. Così anche era la 3. del valore di un ducato.

Terminate le feste della coronazione, le quali, si scrive, che sossero le più sontuose de' Rè suoi predecessori, applicò il Rè tutta l'attenzione per divertire la venuta di Carlo VIII. ò per difendersi; quindi spedì subito Ambasciadori a Lodovico, detto il Moro, zio del Duca di Milano, perchè non volesse dare ajuto al detto Rè Carlo; ma Lodovico, che avea in animo di occupare lo Stato di Milano, e privarne Gio. Galeazzo suo nipote, genero del Rè Alfonso, somentava quel Rè di venire alla conquista del Regno, acciocche lo stesso Alsonso, intrigato nella guerra, non potesse ostare al suo disegno; ed in effetto nell'entrar Carlo in Italia, egli non solo occupò lo Stato; ma diede la morte al giovanetto Duca col veleno,





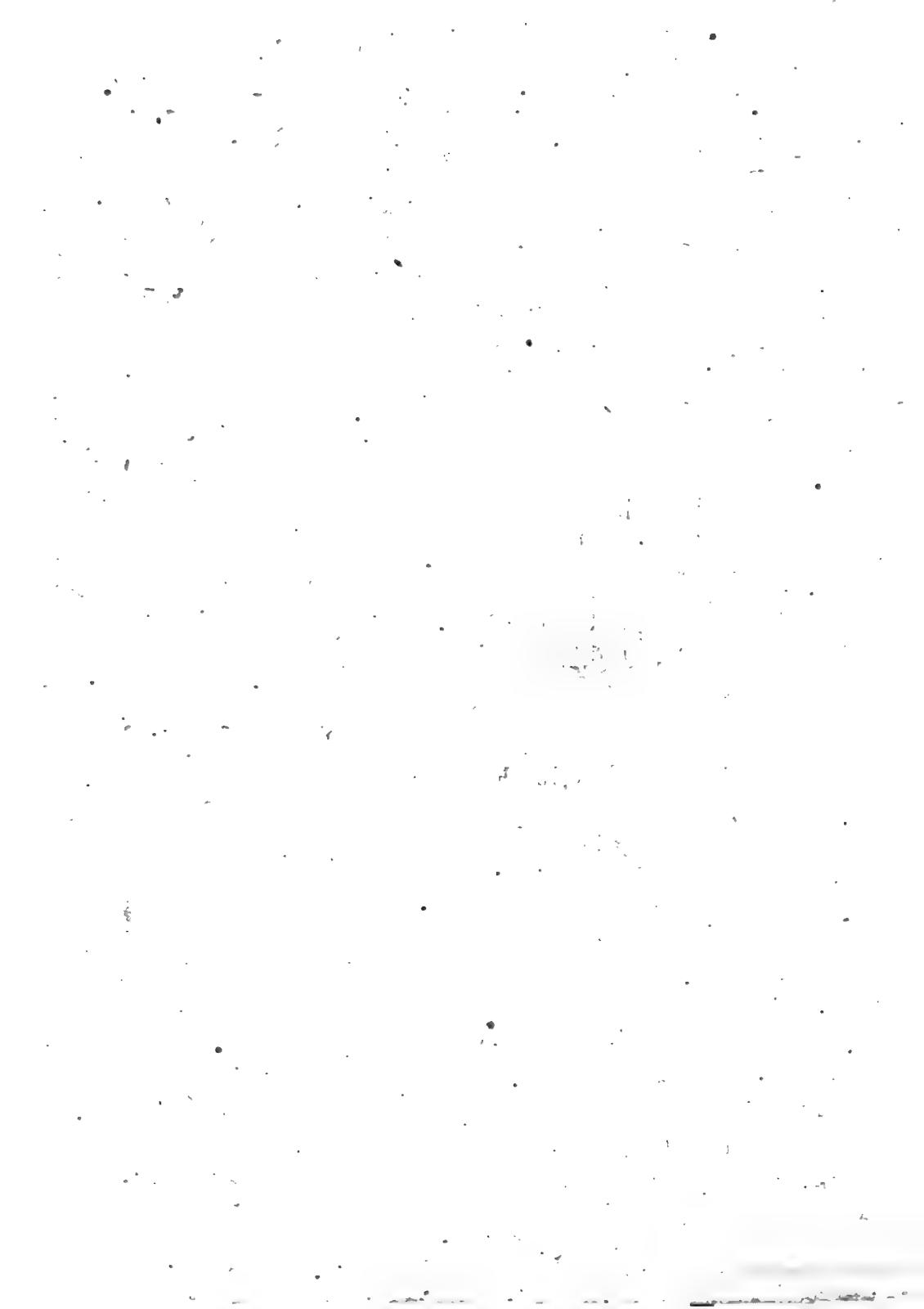

leno, come sparse la sama, e ne discacciò Isabella siglia di Alsonso, che si ricoverò con due sue sigliuole nella Città di Bari donatagli dal me-

desimo Rè suo padre.

Essendo in tanto partito da Francia Carlo VIII. con poderoso esercito, e giunto in Milano, vi su ricevuto da Lodovico con gran sesta:
indi si portò a Pisa, ove quei Cittadini lo supplicarono di liberarli dal dominio de' Fiorentini, e restituirli nell'antica loro libertà; del chè essendosene
compromesso, su da quella Città ordinato di battersi le Monete coll'arme del detto Rè, delle quali
si è stimato bene sarne intagliare due, ancorchè
non siano del Regno, ma come battute dal medesimo Rè in occasione della conquista, che venne
a farne.

Mostra la 1. di argento della Tavola 28. le arme di Francia, ed intorno Karolus Rex Pisa-norum Liberator. Nel rovescio la figura di Maria Vergine col Bambino in braccio, e nel giro la solita iscrizione delle Monete di quella Città Protege Virgo Pisas.

La 2, di rame ha pur le arme di Francia col nome Rarolus Rex; e nel rovescio la lettera Pe

ed intorno Civitas Pisana.

Avendo il Rè Alfonso udito l'arrivo di Carlo in Italia, inviò Ferdinando, detto Ferrandino suo figliuolo a Roma, per chiedere qualche Majuto

ajuto a Papa Alessandro; ma questi vedendo quasi alle porte di Roma il Rè Francese assai potente, ed all'incontro Alsonso privo di gente da potergli resistere, mandò a persuaderlo, che rinunziasse il Regno al detto Ferdinando, a fine di sargli avere almeno l'assistenza de' popoli, poichè, quanto questi era amato, altrettanto Alsonso odiato e dalla Nobiltà, per la gran strage de' Baroni satta di suo consiglio dal padre, e dalla plebe per la sua grande avarizia, ed avidità di accumular denari.

Condescese Alsonso di fare la rinunzia del Regno a Ferdinando, e ne surono spedite le scritture colle dovute solennità, ed egli col pretesto di soddissare ad un voto, portando seco 300. mila ducati in circa in argenti e moneta, si ritirò in Sicilia nella Città di Mazzara, che apparteneva alla Regina Giovanna sua madregna, dove terminò la vita dopo dieci mesi in età di anni 47. e di Regno un' anno meno due giorni, ed il suo corpo su sepolto in Messina.

## FERDINANDO II.

Detto comunemente Ferrandino, avendo preso il possesso del Regno a' 24. del mese di Gennajo dell' anno 1495. con giurare in mano dell' Arcivescovo Carrasa di Napoli l'osservanza de' privilegi di quella Città, a cui concesse molte grazie, diede la libertà ad alcuni Baroni, che si ritro-

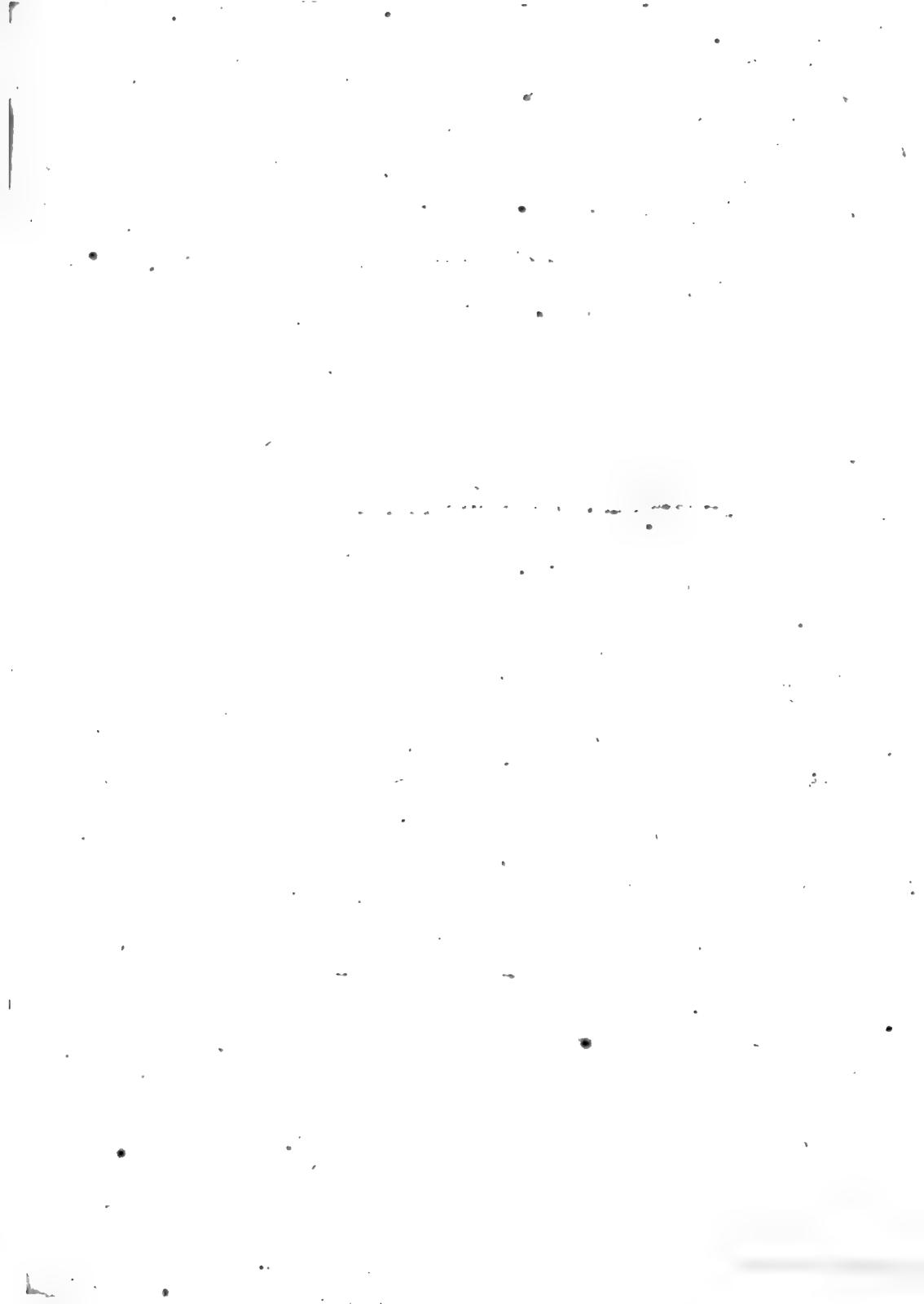















Carolus. Rex. Francorum. Ciuitas. Aquilana.



Krolus. D.G. Rex. Fra. Aquiana-Cuitas.



Krous. D. G. R. Fr. Si.



ritrovavano ancora nelle prigioni dal tempo di Ferdinando suo avo, con restituir loro anche le Terre, che prima possedevano; e dovendo provedere alla guerra, che gli sovrastava, levò da tutte le Chiese di Napoli gli argenti, per batterne Monete, con promessa di restituirgli, come seguì nel tempo di Federigo suo successore, e surono, come mostra il primo disegno della Tavola 29. che da una parte ha l'armellino, con lettere in una cartella, che dicono Decorum, ed intorno Ferrandus II. Dei gratia Rex Sicilia; nel rovescio un' ara colle siamme, e nel giro In dextera tua salus mea.

## CARLO VIII.

Rè di Francia, essendo in tanto passato per Roma, entrò nel Regno coll'esercito di 38. mila trà fanti e cavalli, accompagnato dal Principe di Salerno di già suggito in Francia nel tempo di Ferdinando I. e giunto all'Aquila vi su accolto; poichè questa Città avea alzate le bandiere Francesi, anche prima che Carlo entrasse nel Regno; però il Rè gli concesse trà gli altri privilegi quello di battere Monete, delle quali si veggono i disegni nella Tavola 30.

La 1. mostra le arme con tre gigli e coll'iscrizione intorno in lingua francese, che suonanella nostra Garlo Rè di Francia; nel rovescio M 2 un' un'aquila, e nel giro, anche in francese, Città dell'Aquila; del chè si maraviglia il Leblanch, che anche la descrive, per essersi adoperato nelle Monete di una Città Italiana l'idioma francese, quando in quelle di Francia vi si adopera il latino.

La 2. e 3. con qualche differenza, hanno le medesime arme di Francia col nome intorno Carolus Rex Francorum, e ne' rovesci una Croce con

lettere ne' giri Civitas Aquilana.

La 4. su battuta dalla Città di Chieti, e mossifira anche le suddette arme di Francia col nome intorno Karolus Dei gratia Rex Francorum, Sicilia. Nel rovescio una Croce, e nel giro Civitas Teatina.

Il Rè Ferdinando, vedendo giunto Carlo nel Regno, e che senza contrasto avea occupate le Città per la strada dell'Abruzzo, si partì da Capoa, dove avea condotte le sue milizie per opporsegli, e presi i suoi Congiunti da Napoli se ne passò all'isola d'Ischia, dove appena ottenne di entrare nel Castello egli solo da quel Castellano, ma avendolo tosto ucciso di sua mano, vi sece entrare tutta la gente della sua guardia, ed avendo poi saputa la resa de' Castelli di Napoli, se ne andò a ritrovare il padre in Sicilia.

All'incontro Carlo proseguendo il suo viag-

a Traite des Monoyes de France.

93 gio, e giunto ad Aversa, mandò ad intimare la resa a Napoli, che non avendo forze da resistergli, e ritrovandosi senza Rè, già suggito, gli portarono le chiavi delle due porte principali Capoana e Reale sino ad Aversa. Onde Carlo accompagnato dalla maggior parte del suo esercito entrò in Napoli a' 22. di Febbrajo dell'anno 1495. e girando a cavallo per le principali strade, si ridusse la sera al Castello di Capoana, preparato pe'l suo alloggio, ed avendo dipoi avuto a patti i Castelli di Napoli, e resessi anche le Fortezze del Regno, su acclamato Rè di Sicilia, Gerusalemme, ed Ungaria, ed ordinò, che sossero battute le Monete co'l suo nome ed arme, le quali surono pubblicate a' 25. del mese di Marzo, come mostrano i disegni della Tavola 31.

Su'l diritto della 1. vi sono le arme solite di Francia con due lettere K. L. a'lati, ed intorno Karolus Dei gratia Rex Francorum, Sicilia, Ierusalem; nel rovescio una Croce ornata con gigli, e coll'iscrizione nel giro Christus vincit, Christus

regnat, Christus imperat.

La 2. differisce solo nell'ornamento della Croce, ed in luogo della lettera L. a lato dell'arme, vi è una Croce. Ambedue queste Monete erano del valore di due scudi di oro l'una.

La 3. anche di oro di valuta di due ducati, mostra nel diritto le arme colle suddette lette-

re K.L. ed intorno Carolus Dei gratia Francorum, Hierusalem, & Sicilia Rex. Nel rovescio la Croce con altre quattro piccole ne' spazi, detta di Gerusalemme, e nel giro Per lignum S. Crucis liberet nos Dominus noster.

Nella 4. di mistura si veggono tre gigli con una corona, e di sotto le lettere. S. M. P. E. e nel giro Krolus Dei gratia Rex Ierusalem, Sicilia. Nel rovescio la Croce, come nell'antecedente, ed intorno l'iscrizione Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, che su satta nelle Monete di Francia la prima volta dalla Regina Bianca, madre di S. Lodovico, allorchè il Santo Rè con-

quistò Damiata nell'Egitto.

Fece dipoi Carlo istanza al Pontefice Alessandro, che inviasse a Napoli un Legato per fare la solita sunzione di coronarlo, ed avendoglielo su'l principio negato, il Rè sece correre voce, che averia posta in guerra l'Italia tutta: onde il Papa mandò le sacoltà di Legato al Cardinale di Roano, che si ritrovava appresso il Rè medesimo, e su coronato nella Chiesa maggiore con molta pompa a' 20. del mese di Maggio del medesimo anno 1495.

Intanto i Principi d'Italia, temendo per li loro Stati, secero Lega contro di Carlo, che su

con-

a Leblanc sopracitato.





XXXX

Karolus. D. G. R Francoru. Sic. I er Xps. vincit. Xps. regnat. Xps. Impat.



Karlas. D. G.R. Francoru. Sic. Ie Xps. vincu. Xps. regnat. Xps. imp.



Carolus. D.G. Fraccoru. Ihm. et. S. R. Per Lignu S. Crucis Liberet. n. D. n.



X rolus. D. G. Rex. Iv. Sici. Xys. vun. Xps. re. Xps. unper.



conchiula in Venezia, in cui farono compresi il Papa, l'Imperadore, il Rè di Spagna, e lo stesso Lodovico Sforza Duca di Milano, che l'avea istigato a fare la conquista del Regno, ed avutone l'avviso appunto nel ritorno, che egli sece dalla Chiesa dopo la coronazione, ne prese tanto timo; re ed apprensione, che il giorno seguente volle partire coll'esercito (lasciandone però una parte fotto il comando del Conte di Monpensieri, col titolo di Vicerè di Napoli) e giunto su la riva del Pò al ponte del Taro, quattro miglia lontano da Parma, s'incontrò nell'esercito de' Collegati, che cercavano d'impedirgli il passo; quindi seguito un fatto di armi, in cui vi restarono morti da 2. mila de' Collegati, ed altrettanti Francesi, che vi perdettero di più il bagaglio, passò Carlo col resto delle sue genti, e con tutta la fretta possibile se ne ritornò in Francia.

Seguita la partenza del Rè Carlo, i Napolitani anche per l'odio concepito contra i Soldati Francesi, spedirono subito a chiamare il Rè Ferdinando, che giunto a Nisita, il popolo di Napoli tumultuando cominciò a gridare Viva Aragona, onde vi su il Rè introdotto la notte de' 170 del mese di Luglio, ed avendo poi assediato il Canstel Nuovo, su rilasciato dal Monpensieri, e dal Principe di Salerno, che se ne suggirono in Puglia, dove anche passò il Rè coll'esercito del gran Capi-

Capitano, spedito da Spagna da quel Rè Ferdinando, e venuti a battaglia in Atella di Basilicata, restarono rotti i Francesi: onde il Monpensieri col residuo delle sue genti si ritirò a Gaeta, ed il Rè in Napoli a godere della vittoria, ed in tal congiuntura surono battute altre Monete, che alludono al successo, come mostrano i disegni della suddetta Tavola 29.

Nella 2. di argento vi sono da una parte le arme solite inquartate, ed intorno Ferdinandus II. Dei gratia Rex Siciliæ. Nel rovescio l'armellino con lettere in una cartella, che dicono Decorum, e nel giro il motto Serena omnia. Vi si legge ancora Lici, che potria dirsi, di essere stata battuta in Lecce, ma di ciò non se ne ritruova altra notizia particolare.

Nel diritto della 3. anche di argento, vi sono pure le arme, e nel giro Ferrandus Dei gratia Rex Sicilia. Nel rovescio l'armellino col motto intorno Serena omnia, come nell'ante-cedente.

Avea appena il Rè Ferdinando goduto il Regno poco più di un'anno, che venne a morte nel mese di Settembre dell'anno 1496. in età di anni 27. e col testamento istituì erede Federigo suo zio paterno, non avendo egli avuti figliuoli da Giovanna di Aragona sua moglie.

FEDE-

## FEDERIGO

Di Aragona II. di questo nome, successe al dominio del Regno, e su ornato delle insegne Reali, dopo l'acclamazione fatta nel giorno seguente alla morte del Rè suo nipote; e dipoi a' 10. del mese di Agosto dell'anno seguente 1497. su coronato nella Città di Capoa dal Cardinale di Valenza Cesare Borgia, inviato da Papa Alessandro VI. nella qual funzione volle il Rè, che fossero presenti quasi tutti i Baroni del Regno, chiamati ad effetto di stabilire con loro una vera amicizia. particolarmente con quelli, che erano stati contrarj al Rè suo padre, ed Alfonso suo fratello, mentre mostrò loro tutta la benevolenza e cortesia, e per maggior contrasegno sece battere una Moneta di oro col motto Recedant vetera, nova fint omnia, a la quale non si è ancor veduta; però si suppone, che ad imitazione di quella, si sosse battuta l'altra di argento, come mostra il primo disegno della Tavola 32. che da una parte ha il ritratto del Rè, ed intorno Federicus Dei gratia Rex Sicilia, Hierusalem, e nel rovescio un libro dato alle fiamme, col motto Recedant vetera. Giovanni Luchio briporta una simile Moneta, e N stima,

a Summonte tomo 3. cap.3.

b Sylloge Numismatum Elegantiorum pag.4.

stima, che l'impresa del libro ardente col motto Recedant vetera sosse dal Rè Federigo satta allorchè passò in Francia appresso il Rè Lodovico XII. e con ciò volesse dinotare la lealtà della sua sede, con dimenticarsi delle ingiurie da esso ricevute, coll'averso privato del Regno; ma ciò non può essere, poichè in quel tempo non era egli più nel Reame di Napoli, nè sacea coniar moneta.

Si riconosce più chiaramente erronea l'opinione del suddetto Autore da quello, che si truova notato nel Diario inedito di Silvestro Guaimo di Aversa (riserito da Camillo Peregrino:) scrivendo la coronazione di Federigo con queste parole: Lo Signore Ferrante di Aragona (questi era sigliuolo di Federigo) gettava una sorte di Monete, che valeva mezzo carlino, quale Moneta avea da una banda un libro dentro una siamma di suoco, e lo motto diceva Recedant vetera, e dall' altra c'era una corona, e lo motto diceva A Domino datum est istud, la qual Moneta, sinora non si è veduta.

Restavano ancora le Città di Gaeta, e di Aversa presidiate da' Francesi; onde il Rè si condusse a Gaeta per discacciarli, e come che nonaveano speranza di soccorso, si resero salve le per-

Historia Principum Longobard. nella parte Castigationes in Lupum Protospatam pag.97.

ZXXXII.

Federicus. Dei. gr. Si. Hi. Recedant. uetera.







Federicus. Dei. gra. Rex. Si.I. Victorie. fructus.



Friderie T. Di. gra. Rex. Sicil. Duc. Apul. Principal. Capue



Federicus. D.G R. Si. Sit. nomen. Dni. benedic



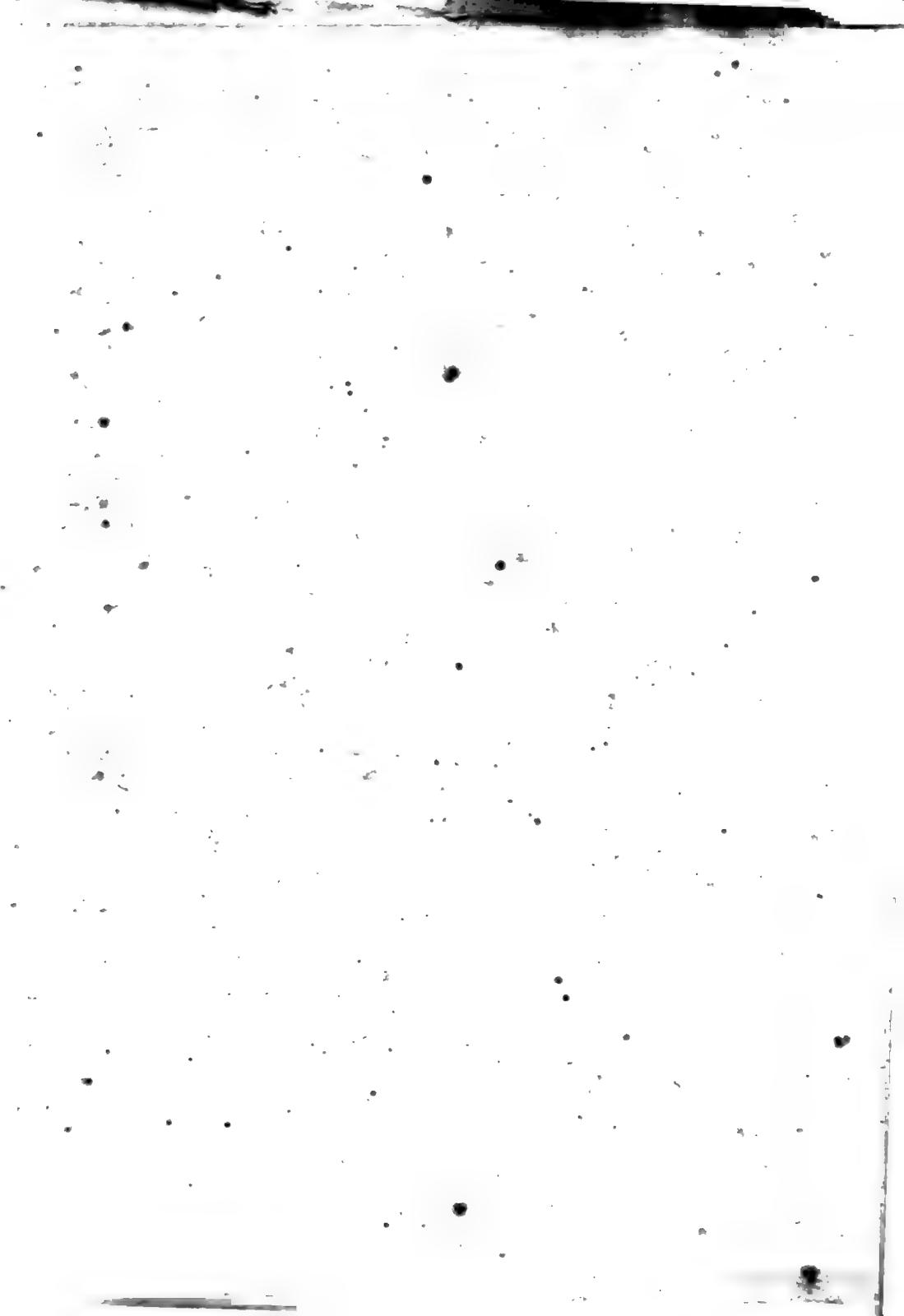

persone, così anche secero quelli di Aversa. Il Monpensieri essendosi portato a Pozzolo per imbarcarsi, vi lasciò la vita, come vi perirono quasi tutti i Francesi per morbo pestilenziale. Indi si rese anche la Terra di Diano in Basilicata, in cui si era sortificato il Principe di Salerno Antonello Sanseverino, venuto con Carlo VIII. e non sidandosi della parola del Rè, se n'andò suori del Regno, e morì nella Città di Sinigaglia, ed in questo modo si diede sine alla guerra di Carlo VIII.

Il Rè Federigo per mostrarsi grato verso il gran Capitano Consalvo di Cordova, gli donò la Città di Monte Sant'Angelo con altre Terre col titolo di Duca, il quale se ne tornò poi in Spagna in compagnia di un' Ambasciadore, spedito per ringraziare il Rè Ferdinando dell'ajuto datogli. E parimente sece l'assegnamento del srutto di una gabella per la restituzione degli argenti tolti alle Chiese, ed altri debiti satti dal Rè Ferrandino. Mentre egli godeva in pacisico possesso possesso delineate nella suddetta Tavola 32.

La 2. di argento (e vi è anche di rame) mostra nel diritto le arme solite col nome intorno Federicus Dei gratia Rex Sicilia, Ierusalem, Vngaria. Nel rovescio due cornucopia col motto nel giro Victoria fructus.

N 2 aqui-

aquila, e nel giro Fridericus T. Dei gratia Rex Sicilia, e dall'altra le arme solo di Aragona, ed intorno Ducatus Apulia, Principatus Capua.

Nel diritto della 4. di rame si vede il ritratto del Rè col suo nome intorno Federicus Dei gratia Rex Sicilia. Nel rovescio una Croce, ed intorno Sit nomen Domini benedictum.

Stimasi doversi avvertire in questo luogo. che il Paruta nella raccolta delle Medaglie di Sicilia da lui stampate ha fatto intagliare alcune Monete de' Rè di quell'Isola, e ve ne ha compreso ancora di quei Rè, che hanno posseduto solamente il Reame di Napoli, e che non hanno preteso di aver ragione in quello di Sicilia, come sono stati i discendenti di Alfonso I. di Aragona, con averle anche confuse, particolarmente le tre sopraccennate di Federigo, le quali ha poste sotto nome di Federigo II. Imperadore, e di Federigo III. Rè di Sicilia, che possedeva solamente quell'Isola nell'anno 1368. e pure dallo stile del conio, oltre l'autorità degli Storici di sopra accennate, si vede chiaramente, che sono battute in Napoli. Simili errori s'incontrano nelle Monete di altri Rè, scusabili per altro, non avendo l'Autore suddetto trattato delle Monete, ma volle farle intagliare per mantenerne la memoria.

Ben'è vero, che nella suddetta Tavola 32. si vede il terzo disegno di una Moneta coll'aquila

da

da una parte, e dall'altra l'arma sola di Aragona, che indicariano di essere Moneta del suddetto
Rè Federigo III. di Sicilia, come pare, che possa
dinotare anche la lettera T. nell'iscrizione Fridericus T. Dei gratia Rex Sicilia, però le parole del
rovescio Ducatus Apulia, Principatus Capua,
sanno congetturare, che sia Moneta di Napoli,
battuta sorse da questo Federigo, il quale può dirsi
anche Terzo, mentre l'Imperadore Federigo si denominava Secondo, per ragione dell'Imperio, ed
all'incontro quello di Sicilia non avea alcuna pre-

tensione sopra il Regno di Napoli.

Per la morte del Rè di Francia Carlo VIII. senza figliuoli successe a quel Regno il Duca di Orleans, come più prossimo del sangue Reale, il quale dopo avere conquistato il Ducato di Milano fece lega co' Veneziani, e Cesare Borgia, che renunziato il Cappello Cardinalizio assunse il titolo di Duca Valentino, per la qual Lega essendo in timore il Rè Federigo a causa delle pretensioni della Francia, e perchè si trovava poco amico di Papa Alessandro VI. ricorse di nuovo per ajuto, in caso d'invasione del Regno, a Ferdinando Rè di Aragona, dal quale gli su prontamente esibito. Contuttociò Federigo, ò che sosse pentito di chiamare nel Regno le armi di quel Rè, che pure ci avea le sue pretensioni, è che sperasse di potere schivare la guerra, cercaya di accordatsi col Rè di Frans

Francia con qualche tributo: il chè avendo dato gelosia al Rè Ferdinando, gli cagionò la totale sua rovina.

Si venne perciò ad accordo tra' suddetti Rè di Francia, e di Aragona di conquistare il Regno, e dividerselo, cioè pe'l primo le Provincie dell'Abruzzo, e Terra di Lavoro, colla capitale Città di Napoli, e col titolo di Rè di Napoli e di Gerusalemme; e pe'l secondo le Provincie della Puglia e Calabria, co' titoli di Duca delle medesime, e di Rè di Sicilia, mentre già possedeva quell'Issola. Ed avendo spedito i loro eserciti, entrarono nel Regno, quello di Ferdinando per la Puglia sotto il comando del gran Capitano, ed il Francese per la Campagna di Roma, e giunto alle mura di Capoa, dove il Rè Federigo teneva le sue genti, l'ottenne a patti: ond'egli si ritirò ad Ischia.

Confuso Federigo del successo, e vedendo di non poter resistere a due poderosi eserciti, già entrati nel Regno, prese la risoluzione di andare col salvocondotto al Rè di Francia (con aver satto rendere i Castelli di Napoli) e giunto a quella Corte, vi ottenne la Ducea di Angiò con trenta mila ducati di rendita; ma dopo due anni morì nella Città di Tours in età di anni 52. dopo averne regnato cinque, lasciando cinque figliuoli. Il primogenito, chiamato Ferrante Duca di Calabria, su satto prigione dal gran Capitano, che poi il Rè

il Rè Ferdinando se lo condusse in Spagna, dove gli diede per moglie una Signora vedova e sterile. Gli altri quattro, cioè due maschi e due semmine morirono nella Città di Ferrara senza prole, dove morì anche la Regina loro madre Isabella unica figlia ed erede di Pino del Balzo, Principe di Altamura, ed in tal modo restò estinta la discendenza di Ferdinando siglio naturale di Alsonso I. di Aragona, che avevano regnato in Napoli per lo spazio di 60. anni.

# LODOVICO XII.

Rè di Francia, possedendo la metà del Regno, sece battere le Monete col titolo di Rè di Napoli e Gerusalemme, come mostrano i disegni della Tavola 33.

La 1. di oro ha da una parte il ritratto del Rè, ed intono Ludovicus Francorum, Regnique Neapolitani Rex, e su la prima volta, che questo Regno sosse denominato dalla sua Capitale, essendosi costumato sempre in latino Sicilia, come si è veduto nelle Monete antecedenti. Nel rovescio vi sono le arme Reali di Francia, col motto nel giro Perdana Babillonis nomen.

Hanno scritto alcuni, che per la parola Babillonis si volesse intendere Roma, a causa delle diffe-

a Jacobi Augusti Thuani Historia lib.1. pag.11.

differenze passate trà esso Lodovico, ed il Pontefice Giulio II. \* però questa opinione viene confutata dall' Harduini, b che spiega questo motto ( preso già dalla Scrittura e Babilonis nomen perdam) esser posto per significare, che Lodovico col titolo avuto di Rè di Gerusalemme sperava di conquistare quel Regno, e distruggere Babilonia, nome antico del Gran Cairo, dove allora risedeva il Soldano di Egitto; e soggiugne anche la ragione, per essere questa Moneta battuta in tempo, ch'eglipossedette il titolo, e parte del Regno di Napoli, che su per due anni sino al 1503. e che le pendenze co'l Papa furono nove anni dopo, allorchè questi andò in persona a liberare Bologna, occupata da' Bentivogli, i quali erano assitititi dall'armi Francesi. Ben'è vero però, che'l medesimo Rè mantenne il titolo sino all'anno 1507, come si dirà appresso.

La 2. di argento ha nel diritto la figura sedente del Rè col suo nome intorno, come nell'antecedente, e nel rovescio la Croce di Gerusalemme co' gigli alle punte, e nel giro Exultent, e in me lætentur omnes, parole prese dal Salmo 69. che

dicono Exultent, & letentur in te omnes.

La 3.

a Philippi Brietii Annales Mundi ad ann. 1512.

b Joannis Harduini Opera in Titulo De Sinagoga Libertinorum pag. 905.

c I faic cap. 14. 22,





La 3. di rame ha da una parte la Croce ornata co' gigli, ed intorno Ludovicus Francorum, Regnique Neapolitani Rex, e dall'altra l'arma, e nel giro Populi commoditas.

Nel diritto della 4. di oro vi sono le arme, ed intorno Ludovicus Dei gratia Francorume. Rex, Comes Provincia: nel rovescio la Croce con le quattro piccole Croci di Gerusalemme, e nel giro Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

La 5. di rame mostra una mezza sigura del Rè con lo scettro, e la spada nelle mani, ed il suo nome all'intorno, come nell'antecedente: nel rovescio la Croce di Gerusalemme, e nel giro sit nomen Domini benedictum, simile alla Moneta anche di rame del Rè Federigo di sopra veduta.

Nacquero dipoi contese fra Soldati Francesi
e gli Spagnuoli per la pretensione di alcune Terre
ne confini delle Provincie, e sebbene il gran Capitano, e'l Duca di Nemurs Generale di Francia
accordarono di aspettarne da loro Sovrani la divisione, contuttociò si venne più volte all'armi, ò
sosse per impazienza de Soldati, ò per opera del
Rè di Francia, che aspirava alla conquista del Regno tutto, in modo che si venne ad una battaglia
Campale appresso la Cirignola in Puglia (detta an-

O tica-

a Guicciardini lib.5.

ticamente Gerione, che su la prima a sare resistenza ad Annibale) in cui vi restarono morti tre mila e più Francesi, e lo stesso Generale Nemurs: onde il gran Capitano approsittandosi della vittoria, si spinse verso Napoli, dove gli surono aperte le porte, non essendovi altre milizie, che'l presidio delle Fortezze.

Dopo alcuni giorni fece battere il Castello Nuovo, onde il presidio su obbligato a rendersi, come sece quello del Castello dell'Ovo, e si ritirarono in Gaeta; e sebbene sosse venuto da Francia nuovo soccorso, nondimeno in un'altro satto di armi su'l Garigliano surono pur dissatti i Francesi, che si ricoverarono anche in Gaeta, la qual Città finalmente assediata dal gran Capitano, si rese, salve le milizie, che lasciate le monizioni, ed artiglieria, se ne tornarono in Francia, ed ebbe sine la guerra, che su la decima satta sin'a quel tempo da' Rè e Principi di quella Casa, per le pretensioni di conquistare il Regno di Napoli.

#### **FERDINANDO**

Rè di Aragona, per le vittorie avute dal gran Capitano contra i Francesi, divenne nel mese di Maggio dell'anno 1503. assoluto padrone dell'intero Regno di Napoli, che diceva di spettargli anche di ragione, come siglio di Giovanni, fratello di Alsonso I. Rè di Aragona, il quale avendolo dolo conquistato a sorza di armi, con averci impiegate le sostanze del Regno di Aragona, non poteva poi investirne il figliuolo illegitimo Ferdinando, a cui si era lasciato godere co' suoi discendenti

sino a Federigo per mera benevolenza.

Ebbe Ferdinando per moglie Elisabetta, detta comunemente Isabella, Regina di Castiglia, la quale avendo ritenuta l'amministrazione di quel suo Regno, volle, che in tutte le spedizioni si ponesse anche il di lei nome, come su posto nelle Monete battute in Napoli, che si veggono delineate nella Tavola 34.

La 1. di argento ha da una parte un mezzo busto del Rè, e dall'altra quello della Regina, coll' iscrizione ne' giri Ferdinandus & Helisabet Dei gratia Reges Hispania, & utriusque Sicilia.

Il 2. disegno di detta Tavola è posto per errore, e si è veduto anche nella Tavola 24. di Fer-

dinando I. che la fece coniare.

Su'l diritto della 3. Moneta si veggono le arme inquartate di Aragona, Castiglia, ed altri Regni di Spagna e di Sicilia, coll'iscrizione in ambedue i giri Ferdinandus & Helisabeth Rex & Regina Castella Legionis Aragonia: nel rovescio un giogo con un fascio di dardi, che può dinotare l'aver quel Rè soggiogati i Mori, e discacciatigli dal Regno di Granata da essi occupato per lo spazio di 168. anni; e perciò Ferdinando ripigliò il

cognome di Cattolico, a che gli su consermato anche da Papa Giulio II. siccome il Rè Alsonso I. di Castiglia l'avea già preso insin dall'anno 738, quando per mantenere la Fede Cattolica in quei popoli distrusse la Setta degli Arriani, che insestavano la Spagna.

Anche la 4. di argento, ma di differente conio, ha le arme da una parte, ed un giogo co' dardi dall'altra; e ne'giri le lettere di carattere Gotico, che dicono Fernandus & Helisabet Dei gratia Rex & Regina Castella Legionis, Aragonia, Sicilia.

L'iscrizione della 5. più piccola di argento è simile alle antecedenti, e mostra da una parte un fascio di dardi ed un giogo, e dall'altra un monagramma sormato della lettera F. E. a guisa di ancora con due lettere S. nelle punte.

Si può congetturare ancora, che l'impronta del giogo e de' dardi possa dinotare la conquista fatta nell' Indie Occidentali, poichè la suddetta Regina Isabella avendo creduto alle promesse di Cristosoro Colombo di voler scoprire nuova terra, lo provedette di tre vascelli, con i quali navigò un'anno, e gli riuscì di ritrovare l'Isole adjacenti all'America nell'anno 1493, restando avverato al

a Botero lib. 1.

b Baronius ad ann. 738. num. 11.



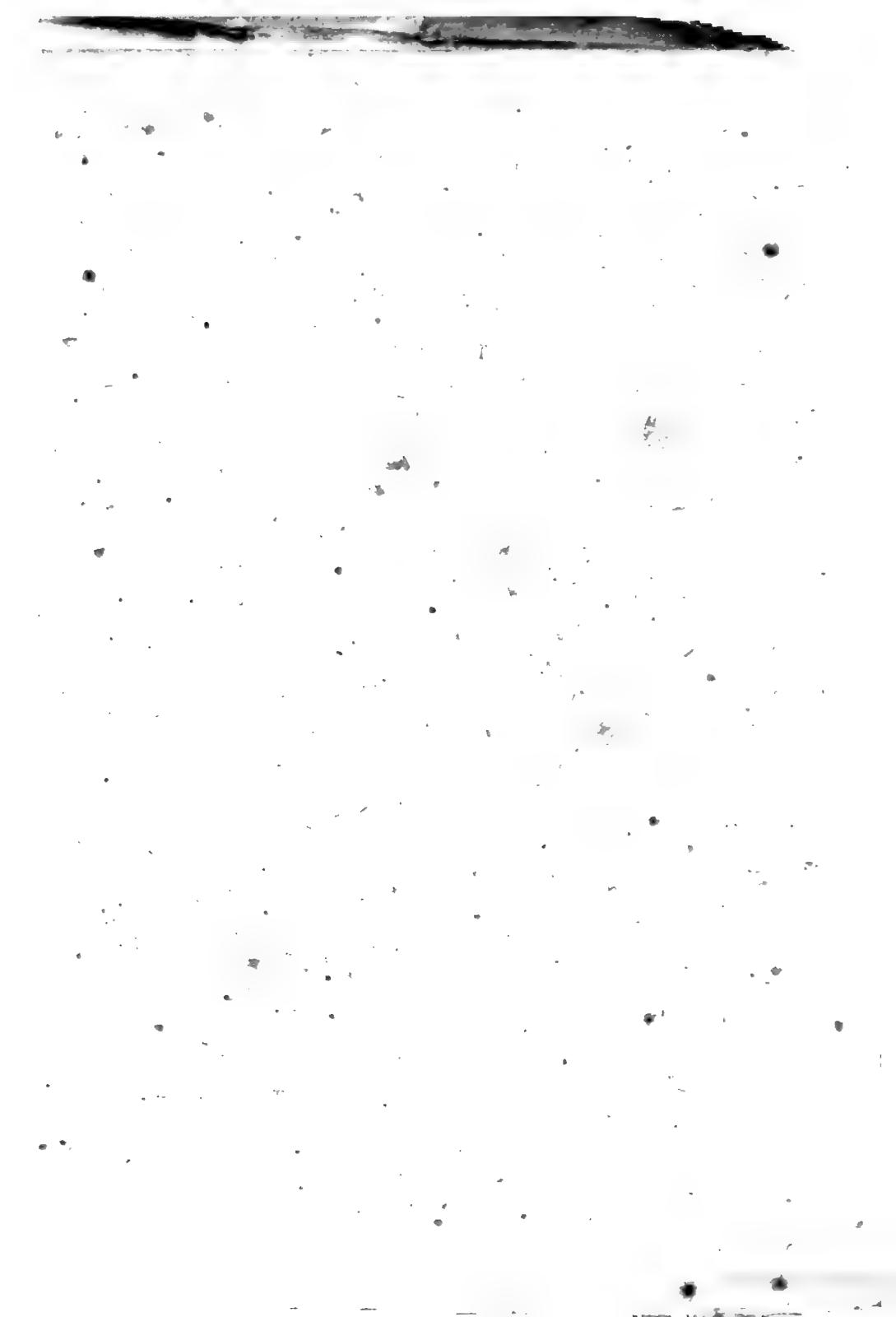

suo tempo quel mirabile presagio di Seneca il Tragico nel Coro dell'atto II. della Tragedia di Medea con questi versi:

Secula seris, quibus Oceanus
Vincula rerum laxet, & ingens
PATEAT TELLUS, tiphisque novos
Detegat Orbes, nec sit Terris
Vitima Tule.

Essendo morta nell'anno 1504. la Regina Isabella, che lasciò erede della Castiglia (da succedere però dopo la morte del marito) Giovanna loro figlia, maritata con Filippo Arciduca di Austria, figlio dell'Imperadore Massimiliano; questi, che si ritrovava in Fiandra, assunse il titolo di Rè di Castiglia, e chiamato dalla maggior parte de'Baroni di quel Regno, vi si condusse con la moglie, pretendendo di dominarlo anche in vita del socero; perciò si venne ad accordo trà loro di lasciarsi solamente il dominio della Castiglia al detto Filippo, che viene ad essere il primo Rè di Spagna di questo nome, e gli altri Regni a Ferdinando, il quale si ritirò a fare la sua residenza in Aragona: quindi non è nominato il Regno di Spagna nelle Monete, che furono nuovamente battute, come mostrano i disegni della Tav. 35-

- 68.2

La 1. di argento ha da una parte le arme, ed intorno Ferdinandus Dei gratia Rex Aragonia, es utriusque Sicilia. Nel rovescio un fascio di dardi, ed un giogo col motto nel giro Tanto mota.

Nel diritto della 2. di rame vi è pure un fafcio di dardi, col nome Ferdinandus Dei gratia Rex Aragonia & Sicilia; nel rovescio un giogo col suddetto motto all'intorno Tanto mota.

Volendo il Rè Ferdinando venire a Napoli, partì da Barcellona con molte Galere, ed arrivato a Genova, ebbe avviso della morte di Filippo suo genero in età di anni 25. nondimeno volle proseguire il viaggio, e nella fine dell'anno 1506. giunse a Napoli, dove avendo assettate molte cose, e conceduto altri privilegi alla Città, trascritti dal Summonte, a dopo cinque mesi ne partì, conducendo seco il gran Capitano, che da alcuni Spagnuoli era stato posto in sospetto di volersi usurpare il Regno, e giunti in Spagna, lo rimandò alle sue Terre con ordine espresso di non comparire, alla Corte.

E perchè era stata conchiusa la pace trà Ferdinando, e Lodovico Rè di Francia col matrimonio del primo, stabilito con Germana, nipote di sorella del medesimo Rè di Francia, nel ritorno da

Na-

<sup>2</sup> Tomo 4. libro 6.

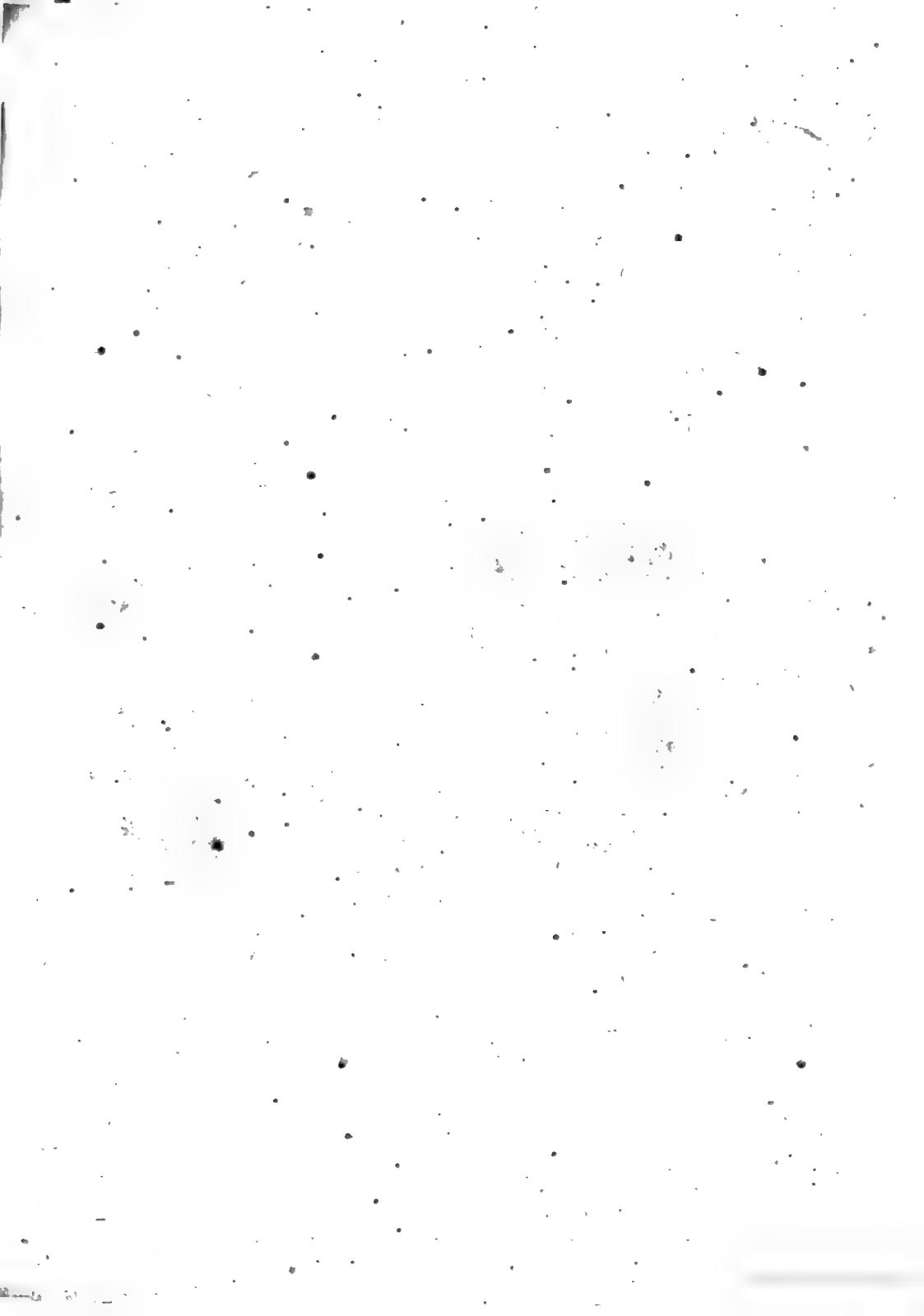



T. X XXV. Ferdi. D.G. R. Arag. et. V. S. Tanto. mota.





Napoli furono celebrate le nozze nella Città di Savona alla presenza dell'istesso Rè Lodovico, il quale in luogo di dote sece la cessione delle ragioni, che pretendeva di avere sopra la metà del Regno, deponendo anche il titolo di Rè di Napoli e di Gerusalemme, con essergli però pagati per le spese 700. mila ducati in dieci anni dal Rè Ferdinando, il quale dotò anche la Regina sposa di altri 300. mila ducati. Con detta pace surono rimessi in grazia i Baroni suorusciti del Regno, tra quali Roberto Sanseverino Principe di Salerno.

Il Rè Ferdinando, detto comunemente il Cattolico, dopo aver goduto i Regni di Spagna per lo spazio di anni 41. e di 12. quello di Napoli, se ne morì in età di anni 63. a'23. del mese di Gennajo del 1515. e su sepolto nella Reale Cappella della Città di Granata.

#### GIOVANNA

Di Aragona successe al dominio de' Regni dopo la morte del Rè Ferdinando il Cattolico suo padre, e su acclamata in Napoli a' 20. del mese di Febbrajo dell'anno 1515. ma dopo averli governati per lo spazio di 14. mesi, trovandosi inferma di corpo e di mente, chiamò da Fiandra Carlo di Austria suo figliuolo di anni 16. e gli rinunziò il governo e dominio di tutti i Regni, con mettergli di sua mano in testa la corona gemmata, che era

stata di Ferdinando, alla presenza del Conseglio Reale, con la condizione di doversi porre in tutte le spedizioni il titolo di lei, e del medesimo Carlo, ed anche nelle Monete, il chè su osservato per poco tempo, mentre lei visse sino all'anno 1553. in cui morì a' 25. del mese di Aprile in età di 74. e delle Monete battute col suo nome se ne sono trovate solamente due, delle quali si veggono i difegni nella Tavola 36.

La 1. di oro mostra da una parte le arme della Monarchia di Spagna, e dall'altra la Croce di Gerusalemme, coll'iscrizione ne'giri Ioanna & Carolus Dei gratia Hispaniarum Reges Sicilia. Questa sorta di Moneta era già stata battuta in Napoli prima del detto tempo, ed aveva il nome di Ducato di oro, di valore di carlini dodici; mentre si legge, che su abbassata a carlini undici e mezzo da Don Giovanni di Aragona Vicerè in tempo di Ferdinando il Cattolico, successore del gran Capitano, che era stato il primo Vicerè. Ne' tempi più moderni è stato poi denominato Scudo riccio, come anche al presente, ed alterato il valore a carlini 24.

La 2. di rame ha nel mezzo le lettere I. C. che vogliono dire Ioanna e Carolus, ed intorno Latitia populi: nel rovescio la Croce di Gerusa-lemme, ed all'intorno Iustus Rex.

CAR-





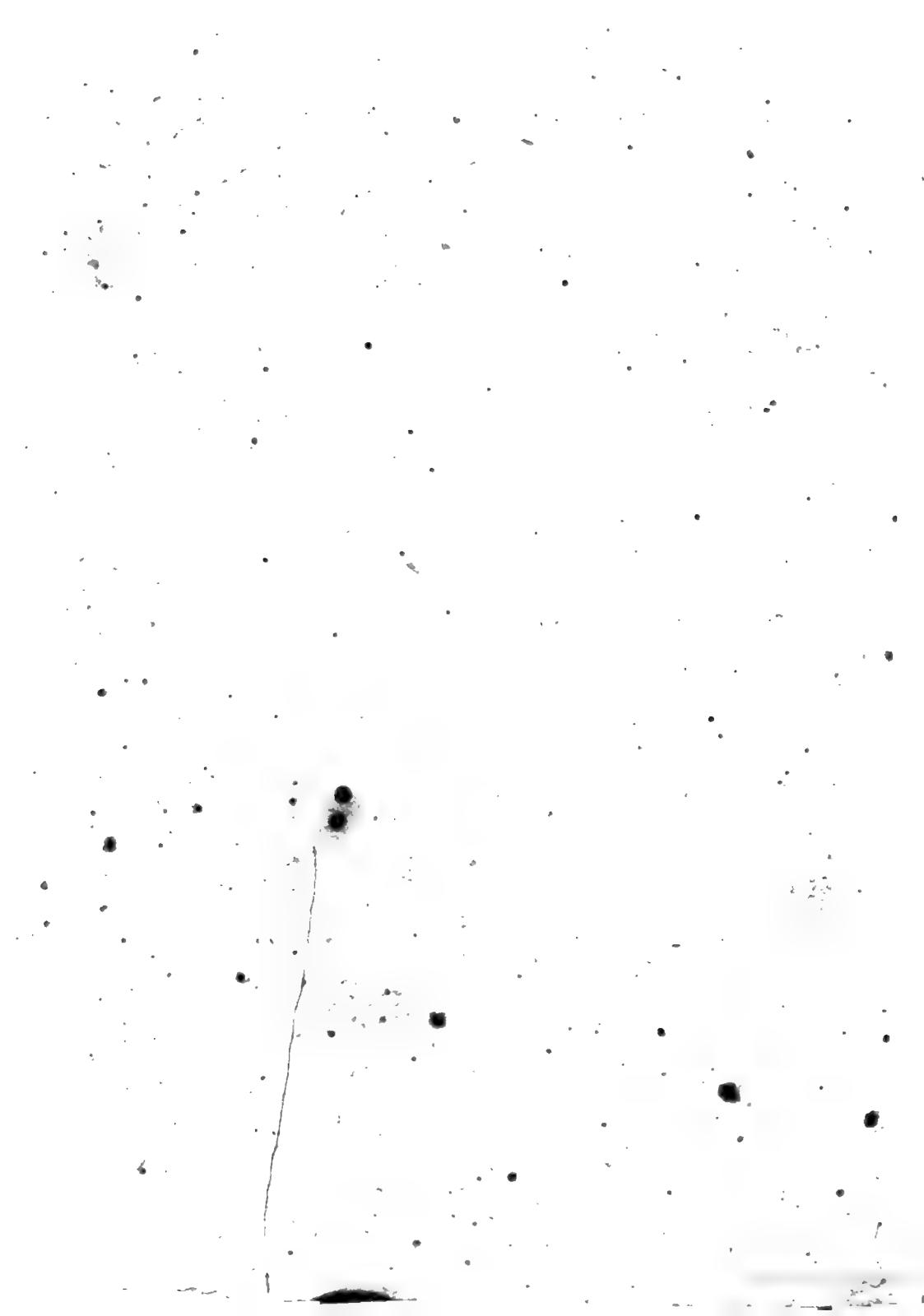

### CARLO

Di Austria, poi detto Carlo V. Imperadore, figlio di Filippo Arciduca di Austria, in età di anni 16. nel mese di Aprile 1516. prese il possesso de' Regni, che appartenevano alla Corona di Spagna per la rinunzia sattagli dalla Regina sua madre, e nell'anno 1519. dopo la morte dell'Imperadore Massimiliano suo paterno su eletto Imperadore. Indi surono battute le Monete, che si veggono delineate nella Tavola 37.

La 1. di oro (come le due seguenti) dette Scudo riccio, mostra nel diritto la testa laureata dell'Imperadore, e nel rovescio le arme sostenute dall'aquila Imperiale, ed in ambedue i giri Carolus V. Romanorum Imperator, Rex Aragonia,

utriusque Siciliæ.

Nel diritto della 2. vi sono le arme, come nell'antecedente, e nel rovescio una Croce con siamme ne'lati, e ne'giri Carolus V. Romanorum Imperator, Aragonia, Hispaniarum, utriusque Sicilia Rex.

La 3. mostra una Croce a traverso col vello di oro pendente con due lettere K. V. a' lati, cioè Karolus Quintus, e nel giro Imperator Augustus: nel rovescio un'aquila coronata, ed intorno Rex Sicilia. 1544.

Mostra la 4. di rame (del valore di tre ca-P valli, valli, cioè la quarta parte di un grano) la testa laureata col nome intorno Carolus V. Romano-rum Imperator Augustus: e nel rovescio la Croce colle siamme, ed intorno In boc signo vinces, allusiva alla Croce comparsa all'Imperadore Costantino Magno.

La 5. anche di rame (del valore di due cavalli) ha la testa coronata col nome nel giro Carolus V. Romanorum Imperator; e nel campo del rovescio una corona, ed intorno Rex Aragonia,

utriusque Siciliæ.

Soffriva l'Imperadore Carlo mal volentieri di vedere in Italia i Francesi possedere il Ducato di Milano, che il Rè Francesco I. aveva tolto nell'anno 1515. al Duca Massimiliano Ssorza: onde avendovi spedito l'esercito, ricuperò quello Stato, con investirne Francesco fratello del suddetto Duca, colla condizione, che morendo senza figliuoli, ricadesse all'Imperio.

All'incontro il Rè di Francia con poderoso esercito, e col siore della Nobiltà Francese calò in Lombardia nell'anno 1524, e dopo avere conquistate molte Terre, volendo assediare la Città di Pavia, si venne ad una battaglia coll'esercito Imperiale, comandato dal Marchese di Pescara, nel giorno 25, del mese di Febbrajo dell'anno 1525, e vi restò prigioniere il medesimo Rè, insieme co' Rè di Navarra, e di Scozia; e benchè si sosse ordi-



Tau. XXXVII.

Pag. 125





Carolus V. Ro. Im. Alsparum utrus. Sici R.R.



R.V. Imperator. Augustus. Rex. Sicilie 1544. I. M.



Carolus. V. Rom. I. A In hoc signo vince



Carolus V. Rom Imp. Rex. Arago utrus Si.



nato, che il Rè Francesco sosse condotto in un Castello di Napoli, ottenne nondimeno per la strada da Don Carlo de la Noy Vicerè, e Generale, che lo accompagnava, di essere trasserito in Madrid, ove dopo sei mesi impetrò di abboccarsi con l'Imperadore, che gli accordò la pace, e di poter tornare in Francia, col lasciare due figliuoli

in ostaggio.

Erasi intanto stabilita in Italia una Lega tra'l Pontefice Clemente VII. ed i Veneziani e Fiorențini, ed altri Principi, a'quali poi si aggiunse il Rè d'Inghilterra, ed il medesimo Rè di Francia, che diceva, non essere obbligato osservare una pace da lui fatta in grado di prigioniero. Quindi il Papa (volendo castigare i Colonnesi, che unitisi colle genti Imperiali, aveano saccheggiato il Palazzo Pontificio, ed obbligatolo a ritirarsi in Castello) ruppe di nuovo la guerra coll'Imperadore, e chiamò Mons. Valdimonte della Casa di Lorena alla conquista del Regno, in eui, venuto da Francia con potente armata di mare, soggiogò Salerno con tutta quella riviera, e giunse sino alla porta del Mercato di Napoli; ma essendogli fatta una vigorosa resistenza, e per essere arrivate anche trenta Navi dalla Spagna, fu obbligato il Valdimonte di tornare in Francia: onde il Papa diede orecchio alla pace, che trattò il suddetto Vicerè de la Noy con lettere dell'Imperadore, e su accordata,

data, con obbligarsi il medesimo Vicerè di andare in persona, come sece, per trattenere il Duca di Borbone Comandante dell'esercito Imperiale in Lombardia, il quale avea minacciato di condurso a dare il sacco a Roma, che attesa la suddetta pace, restò disarmata di milizie.

Non essendo però giovate le diligenze praticate dal Vicerè con quel Duca, se ne venne con tutta fretta l'esercito, avido della preda, ò per rifarsi delle molte paghe, che avanzava, ò per la perfidia dello stesso Comandante, ed accostatosi alle mura del Borgo di S. Spirito (dopo poca resistenza, che gli sece la gente collettizia, in cui restò morto il medesimo Duca di Borbone) entrò l'esercito in Roma, che restò preda della rapina, e crudeltà di quei Soldati, ed il Papa, che appena si era salvato con alcuni Cardinali nel Cattello Sant'Angelo, dopo avere sofferto l'assedio per sei mesi, ricuperò la libertà con lo sborso di 350. mila scudi pagati all'esercito medesimo, il quale passò dipoi a Napoli, dove pagarono il fio della sceleragine commessa, mentre per la peste sopragiunta perirono quei Soldati quasi tutti.

Fu spedito intanto da Francia un' esercito sotto il comando del celebre Capitano Lotrecco, il quale, dopo avere conquistate molte Città dello Stato di Milano, passò nel Regno; ed essendosegli rese tutte le Città per la strada, che sece dell'A-

bruz-

bruzzo, e Terra di Lavoro, pose l'assedio alla stessa Città di Napoli, che su valorosamente disesa da' Capitani Cesarei, e nello stesso tempo su spedito in Calabria un corpo di Milizie Francesi, comandato da Simone Tebaldi gentiluomo Romano, il quale, occupata la Città di Cosenza, andò ad unirsi col Duca di Somma, gettatosi alla parte Francese, che assediava Catanzano, e di in questa occasione su battuta in quella Città la Moneta di argento del valore di un carlino, secondo il disegno se della Tavola 38. la quale mostra da una parte l'aquila Imperiale con lettere Carolus Imperator, e nel campo del rovescio Obsesso Catbanzario.

Essendo poi venuto in quelle parti soccorso dalla Sicilia, si sciolse l'assedio, e poco dopo l'esercito Francese, ch'era intorno a Napoli, entratavi la pestilenza, e morto l'istesso Lotrecco, restò interamente dissatto.

Segui finalmente la pace trà il Papa, e l'Imperadore, il quale poco dipoi la stabili anche col Rè di Francia: onde in questa quiete universale l'Imperadore venne alla Città di Bologna, dove dal Papa su colle solite cerimonie coronato, ed in tale congiuntura surono battute altre Monete in Napoli, delineate nella suddetta Tavola 38.

La 1.

a Guicciardini lib. 19. pag. 78.

La 1. di argento, del valore di un carlino, mostra da una parte la testa coronata dell'Imperadore col suo nome all'intorno Carolus V. Imperator Romanorum: nel campo del rovescio Rex

Aragonum, utriusque Sicilia, &c.

Nel diritto della 2. pure di argento, del valore di mezzo carlino, vi è la testa laureata dell' Imperadore col suo nome nel giro: nel rovescio la pietra socaja, e socile, che dan suori gran quantità di saville, e significano la guerra trà due potenze egualmente sorti, che si consumano, e rovinano l'una con l'altra, e'l suoco, che n'esce dinota

il danno, che ne rifulta agli altri. 4

Si deve perciò sapere, che Filippo Duca di Borgogna nell'anno 1429, istituì l'Ordine de' Cavalieri con dargli per insegna una collana di oro composta di pietre socaje, e di socili, e di due tronchi di lauro con un vello di montone pendente, allusivo al vello di oro conquistato da Giasone nell'I-sola di Colco, e da altri interpretato colle parole della Scrittura, be la verginità di Maria, ad onore della quale, e di Sant'Andrea Apostolo Protettore della Casa di Borgogna su istituito dett'Ordine, Capo del quale dichiarò, che dovesse esser quello, a cui la Ducea di Borgogna legitimamente pervenisse.

b Lib. Judicum 6.39.

a Claude Paradin. Devises Eroiques.



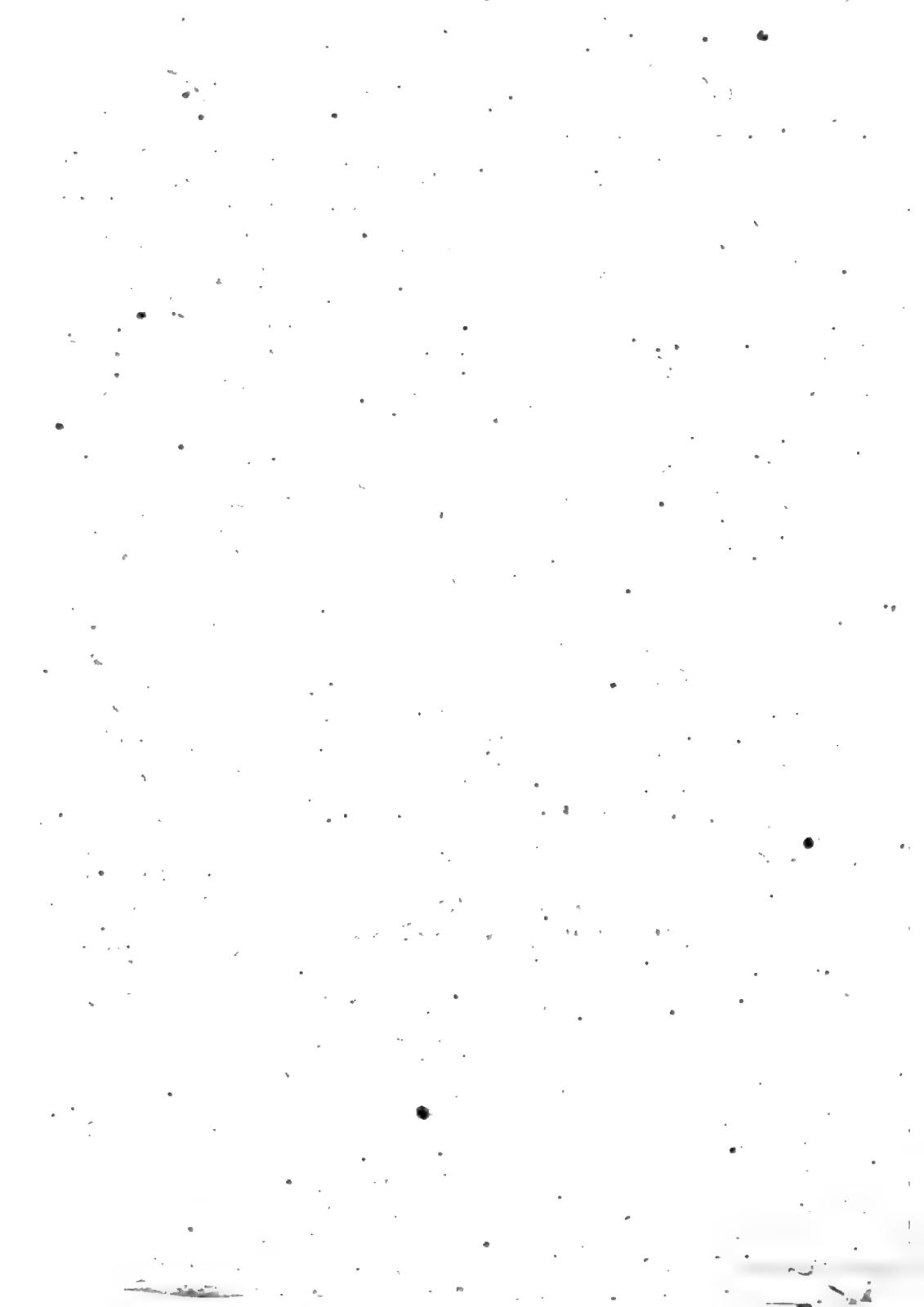

nisse. Onde Massimiliano Imperadore, avendo presa per moglie Maria unica siglia di Carlo Duca di Borgogna sigliuolo del suddetto Filippo, ereditò la Ducea, e con essa il titolo di Capo del medesimo Ordine, tramandato a Carlo V. suo nipote, e da

questi a' Rè suoi successori.

La 3. di rame, Moneta infima di un cavallo, mostra da una parte la Croce di Gerusalemme, ed intorno Rex justus: dall'altra due colonne col motto Plus ultra; e benchè non vi sia nome del Rè, è cosa nota, che l'Imperadore Carlo avesse fatta questa impresa, e già in Milano su battuta Moneta di argento con tale impresa e motto, e con il nome del medesimo Imperadore nel giro, come ancora se ne vedono; imperocchè siccome le due montagne Calpe ed Abila, le quali formano lo stretto di Gibilterra, per cui dal Mediterraneo si esce nell'Oceano, surono dagli antichi figurate. come due colonne poste da Ercole col motto Non plus ultra, supponendo, che più in là non vi sosse altro, che mare, così essendosi in tempo di Ferdinando il Cattolico scoperta nuova terra dal Colombo, ed anche in tempo di Carlo scoperti, e conquistati nuovi paesi nell'America, si sosse perciò levata dal fuddetto motto la parola Non.

La 4. di rame, del valore di tre cavalli, ha

a Paradin. sopra citato.

pure la Croce di Gerusalemme con quattro altre piccole Croci ne' spazi, e nel giro Iustus Rex, come nell'antecedente: nel mezzo del rovescio un troseo col motto all'intorno Pax Regum, che può dinotare la sopraccenata pace satta col Rè di Francia.

Avea Barbarossa Rè di Algieri danneggiate nell'anno 1534. le coste della Calabria, e la Città di Fondi, ed anche occupato il Regno di Tunisi, con discacciarne il Rè Muleasse; onde l'Imperadore, considerato il pericolo, che sovrastava a' suoi Regni nell'Italia con avere a fronte di essi un tale nemico, e sì potente, andò in persona a fargli guerra, e gli riuscì di ricuperare il suddetto Regno di Tunisi, in cui ripose il medesimo Muleasse sotto alcune condizioni, e tributo annuale. Indi al ritorno dopo essersi fermato circa un mese in Sicilia, giunse in Napoli il dì 22. di Novembre dell'anno 1535. e fermatosi in una Villa tre miglia distante, dopo tre giorni vi fece la solenne entrata, con trattenervisi per quattro mesi; ed in tale occasione surono battute le Monete differenti dall'altre, che si veggono delineate nella Tav. 39.

La 1. di argento, del valore di due carlini (in quel tempo detta comunemente Tarì) che al prefente ragguagliata alla moneta corrente sarebbe di grana 27½ ha da una parte la testa laureata dell' Imperadore, e dall'altra le arme sostenute dall'aquila



quila Imperiale, con l'iscrizione ne'giri Carolus V. Romanorum Imperator, Rex Aragonia, utriusque Siciliæ. Un'altra simile se ne truova, con la differenza nella testa, che è coronata di corona Imperiale, e l'iscrizione nel rovescio dice Aragonie,

Ispaniarum, utriusque Sicilia Rex.

Questo nome di Tarì è antichissimo nel Regno, facendosene menzione in una lettera scritta dal Duce, e Consoli della Città di Napoli al Vescovo di Benevento, acciocche avesse satto condurre da' luoghi a lui soggetti le vettovaglie, di chè penuriava la Città, la quale lettera è trascritta dal Summonte ' con le medesime parole dell'originale nel modo, che siegue:

JOs Olignanus Stella Dux, Ginellus Capicius, Baldassar Iouanus, & Sarrus Brancatius, Consules Magnifice Civitatis Neapolis, que in presentia est in magna penuria tritici, olei, casei, en ordei, promittimus quibuscumque salarijs vallis Beneuentane, Auellini, aliorum locorum, qui V enerabili in Christo Patri Mundo Presuli Beneuentano subiecti sunt pro quolibet salma farina, vel tritici tarenos duos, quolibet salma ordei tarenum unum, pro quolibet salma olei, 😏 casei tarenos tres, qui ipsis introitu portarum soluentur vl-

a Parte 1. cap.13. pag.447.

tra pratium, quod pro illis rebus accipiet, so ileo vos V enerabili Antistiti præsentes scripsimus, vt Ciuitati nostre gratiam faciatis ad vocem Preconis bandire faciatis per omnes vobis obedientes, que vobis promittimus, & ratum babebimus. Datum Neapoli die 11. Maij Indit. 9. sedente S. Sergio IIII. La quale Indizione corrisponde all'anno 1009.

Similmente leggesi, che essendo assediata la Città di Salerno nell'anno 1074, e ridottasi in gran penuria di vettovaglie, furono obbligati a cibbarsi di animali sordidi, e questi ancora a caro prezzo; perciò si scrive, che un segato di cane valesse 10. tarì, un'ovo di gallina 9. tarì, e tutte

le altre cose a proporzione.

Stimasi, però, che il tarì in quel tempo avesse il valore di un carlino moderno, poichè riportandosi bil valore di alcune Terre donate da Carlo I. di Angiò nell'anno 1269. scrivesi: Caserta per oncie 228, tari sette e mezzo. Il Casale di Ducenta per oncie 42. tari otto, e grana 7. che se fosse stato del valore di due carlini, come è al presente, facendosi il conto a ducati, non sarebbono stati nominati ragionevolmente più di quattro tari, giac-

a Summonte parte 1. pag.467. b Idem tomo 2. lib.2.

113

giacchè cinque di questi sanno un ducato: se si ragiona di oncie, e tarì, l'oncia era costituita di sei ducati, com'è sino al presente ne' luoghi piccoli del Regno, dove si mantiene l'uso delle parole, ancorchè antiche, e si sanno i contratti, particolarmente delle doti a ragione di oncie; ed il dui Gange anche scrive: so. tareni pro qualibet uncia; con chè si deduce essere il tarì valutato un carlino all'uso moderno, e chè poi prese il nome di carlino da Carlo I. di Angiò, come si è accennato nel discorso delle sue Monete.

Resta la difficoltà sopra l'oncia, se sosse stata moneta effettiva, d ideale, mentre non si è ritrovato Autore, che l'abbia dilucidato, solo il du-Gange sotto la parola uncia riferisce essere nominata nelle multe pecuniarie stabilite dalla legge de Visigoti lib.3. tit.3. S.3. Qui in raptu interfuisse cognoscitur, si liber est, sex auri uncias reddat; con altre autorità ivi addotte, senza spiegare, che sosse stata moneta effettiva; ed in Sicilia, ove sin' oggi si tratta di oncie, e tarì, l'oncià è ideale, ed è costituita da 30. tarì, che al confronto della moneta del nostro Regno vagliono 30. carlini, ò poco più; e nella Bolla inedita di Benedetto XI. sopraccennata leggesi V na uncia auri valet ultra ducatos quatuor de carlenis, onde per la parola ultra non si verifica il giusto valore, e nè meno, che fosse moneta.

2 2 La 2,

La 2. Moneta della Tav. 39. di argento del valore di un carlino, mostra da una parte la testa coronata dell'Imperadore, ed intorno Carolus V. Romanorum Imperator, e nel campo del rovescio Rex Aragonia, utriusque Sicilia, &c.

Nel diritto della 3. pure di argento, e del valore di un carlino, vi è un mezzo busto dell' Imperadore con la corona Imperiale, e col suo nome intorno Carolus V. Romanorum Imperator; nel rovescio il vello di un Montone, detto il Tosone, con due tronchi di lauro, impresadell'Ordine de Cavalieri del Tosone di sopra descritta, e nel giro Rex Aragonia, utriusque Sicilia, EDC.

La 4. di argento è del medesimo valore, e differisce solo nella testa laureata dell'Imperadore.

La 5. anche di argento, del valore di una quarta parte del carlino, detta comunemente cinquina, ha da una parte il Tofone con lettere intorno Rex Aragonia, utriusque. e dall'altra le colonne col motto Plus ultra.

Benchè più volte si fosse mossa guerra, e satta pace trà l'Imperadore, ed il Rè Francesco di Francia, a segno che l'Imperadore, in occasione di passaggio, su due volte alloggiato in Parigi, oltre l'abboccamento seguito a tal'essetto in Nizza trà loro, e Paolo III., nondimeno Arrigo, succeduto a Francesco I.

cesco I. suo padre, non lasciò occasione di procurare d'impossessaria del Regno di Napoli, mentre essendosi risugiato in Francia il Principe di Salerno, perseguitato dal Vicere Don Pietro di Toledo, venne una poderosa armata Turchesca a vista della Città di Napoli, e dovea comparirvi con altra di Francia anche il Principe; ma avendo prima del tempo stabilito satta vela verso i suoi porti l'armata insedele, svanì il disegno.

## FILIPPO II.

In occasione di avere contratti i sponsali con Maria Regina d'Inghilterra siglia di Arrigo VIII. nell'anno 1554, su investito dall'Imperadore Carlo suo padre del Reame di Napoli, e dello Stato di Milano; perciò surono battute le Monete co' titoli di detti Regni, come mostra il disegno 3. della Tavola 40.

Questa Moneta di argento, del valore di un tarì, ha da una parte un mezzo busto del Rè con, lettere nel giro Philippus Rex Anglie; Franço-rum, Neapolis, Hierusalem, e nel rovescio le arme inquartate con quelle d'Inghilterra, che per essere logore nell'originale appena se n'è potuta delipeare una parte; e nel giro il motto Populorum securitati.

Anche la 3. della Tavola 42. del valore di un carlino, mostra da una parte un mezzo busto del

del Rè coll'iscrizione intorno Philippus Rex Anglia, Francorum, Neapolis, con due altre lettere, PR. che possono dire Princeps. Nel campo del rovescio le parole Fidei Defensor, che su il cognome conceduto da Papa Leone X. al suddetto Arrigo VIII. Rè d'Inghilterra, quando questi seco stampare sotto il suo nome un libro in disesa della

Fede Cattolica, dalla quale egli poi deviò.

Ebbe dipoi Filippo nell'anno seguente 1555. la rinunzia di tutti gli altri Regni dall'Imperadore Carlo V. (il quale ceduto anche l'Imperio a Ferdinando suo fratello, si ritirò a menar vita privata in un Monastero de Monaci di San Girolamo in Spagna, ove morì dopo tre anni in età di 58.) e partendo da Londra Filippo, táscio al governo di quel Regno l'istessa Regina Maria sua moglie, la quale dopo averlo purgato dall'ereste introdotte da Arrigo suo padre, se ne morì a' 17. del mese di Novembre dell'anno 1558. senza lasciar figliuoli, e successe in quel Regno Elisabetta sua sorella, nata però da Anna Bolena, che v'introdusse di nuovo l'eresia.

Nel detto tempo, cioè nell'anno 1557. furono battute anche le Monete di oro, come mostra il disegno 4. della suddetta Tavola 42.

Ha nel diritto un mezzo busto del Rè, e nel giro Philippus Dei gratia; nel rovescio un'aquila coronata, ed intorno le lettere Rex con altre mali

inta-

intagliate e logore (e poi siegue 1557.) le quali forse possono dire Sicilia, a simiglianza della Moneta anche di oro, veduta trà quelle di Carlo V. la 3. della Tavola 37. che mostra nel rovescio un' aquila coll'iscrizione Rex Sicilia.

Erano intanto inforti alcuni dispiaceri trà il Rè Filippo, ed il Pontefice Paolo IV. il quale, essendogli offerto ajuto, ed assistenza dal Rè di Francia Arrigo II, avea stabilito col medesimo di dare ad uno de'di lui figliuoli l'investitura del Regno di Napoli, e davano fomento a questa guerra alcuni Baroni fuorusciti del Regno; perciò stimasi battuta in tale congiuntura la rarissima Moneta. di argento, che alla fattura dà indizio essere di questi tempi, che si vede nella Tavola 41. la quale da una parte ha un genio a cavallo con un cuore nella destra, ed un dardo nella sinistra col motto In libertate sumus; dall'altra parte il mezzo busto di San Pietro, ed all'intorno S. Petrus; ma non essendosene veduta, che questa sola, bisogna credere, che fosse, come una mostra, nè altre se ne coniassero, tanto più, che non seguì nel Reame alcuna commozione, anzi, benchè di Francia fosse spedito con esercito poderoso il Duca di Guisa, ed entrato nel Regno avesse posto l'assedio a Civitella del Tronto, questa si disese in modo che convenne al Guisa ritirarne il campo, e dopo vari successi segui la desiderata pace trà il Pontesice, e'l Rè Fi-Per lippa.

Per provedere a' bisogni di questa guerra, il Vicerè Duca di Alva alterò il valore delle monete di venti per cento; il chè su cagione di sare alterare il prezzo delle robbe straniere, ed anche quelle del paese, colla speranza, che dovesse poi ritornare la moneta al suo primiero stato, come già avvenne, ma non si abbassò il prezzo di esse robbe.

Indi furono battute in Napoli le Monete co' titoli degli altri Regni avuti dal Rè Filippo, come mostrano i disegni della Tavola 40.

La 2. di argento del valore di un carlino, che mostra da una parte il mezzo busto del Rècon lettere nel giro Philippus Dei gratia Rex Aragonie, utriusque Sicilie 1577. e net campo del rovescio le lettere Fidei Defensor; avendo ritenuto il cognome del Regno d'Inghilterra anche dopo terminato il dominio; e con ragione poteva ritenerlo, avendo egli contribuito con cento e più vele alla famosa armata unita dalla Lega trà lui, i Veneziani, ed il Santo Pontefico Pio V. spedita nell'anno 1571. sotto il comando di D. Giovanni di Austria, con cui si ottenne la memorabile vittoria a' Corzolari contra i Turchi; coll'acquisto di 130. legni, oltre a sommersi, con la morte e schiavitù di 36. mila Turchi, e furono liberati da 15. mila Cristiani, che stavano al remo dell'armata Turchesca.







La I. di oro della medesima Tavola 40. detta Scudo riccio, battuta nell'anno 1582. mossira nel diritto la testa del Rè, e nel rovescio le arme solite di Spagna, coll'iscrizione ne' giri: Philippus Rex Aragonia, utriusque Sicilia, Hierusalem. 1582.

Mostra la 4. di rame, del valore di quattro cavalli (cioè la terza parte di un grano) la testa del Rè, con lettere intorno Philippus Dei gratia Aragonia, utriusque. Nel rovescio un cornucopia con uva e spighe, e col motto Publica commoditati, che su battuta nell'anno 1585. col gieroglisico dell'abbondanza, ed in rame, come più usuale trà le mani della plebe, mentre questa si era sollevata pel timore, che si scemasse il peso del pane, e con gran crudeltà avea satto morire l'Eletto del Popolo Gio. Vincenzo Starace.

La 5. di rame, del valore di due cavalli, mostra la testa del Rè, e nel campo del rovescio una corona, e ne' giri l'iscrizione Philippus Rex Aragoniæ, utriusque Siciliæ, Hierusalem.

Similmente nell'anno 1596, furono battute

altre Monete delineate nella Tavola 42.

La 1. mostra da una parte un mezzo busto del Rè, con lettere intorno Philippus Dei gratia Rex Aragonia, utriusque Sicilia. 1596. Nel campo del rovescio le lettere Hilaritas universa. Questa Moneta, che era chiamata Ducato, del

 $-\mathbf{R}$ 

valore di carlini 10. pesa un'oncia ed un denaro co' pesi di Roma, dove l'oncia è di maggior peso di quella del Regno, tanto chè dodici oncie Romane sono oncie dodici e tre quarte al peso di Napoli; e si legge anche nella Prammatica pubblicata a' 12. del mese di Giugno dell'anno 1609. dal Vicerè Conte di Benavente, che il ducato nel giusto peso era un'oncia, trapesi tre, ed acini undici. Questo nome di trapeso, e di acini è stato spiegato nella Presazione.

Abbenchè non siasi trovata altra Moneta più antica del ducato di argento, nondimeno (dopo la notizia accennata di quello battuto da Roggiero) si è continuato almeno l'uso per il suo valore, siccome viene riferito da diversi Autori, e particolarmente dal Summonte, che riporta la Donazione confermata nell'anno 1286. da Ugone Conte di Lecce a' Monaci de' Santi Niccolò e Cataldo di quella Città con queste parole:

Nos Vgo Comes Brenna & Litii notum. facimus universis, quod cum ex concessione nobis facta à Serenishmo quondam Domino nostro Carolo Ill. Rege Hierusalem, & Sicilia inter alia, qua babemus in terra nostra Litii tenemus, quod tùm stumen Religiosi viri Domnus Nicolaus Abbat

<sup>2</sup> Tomo 2. cap. 1. pag. 247.



Se . A.y.

bas Monasterii Sanctorum Nicolai & Cataldi de Litio, & Conventus ejusdem venientes sape sæpius, coram nobis exposuerunt ex concessione. quodam facta ab Ill. Viro Domino Tancredo Comite Litii proavo nostro annuatim ex reditu dicti fluminis, pro vestiario dictorum Fratrum babere, & percipere deberent quatringentos Ducatos, necnon ex concessione quondam Domini Gualterii Comitis Brenna Avi nostri, & Dominæ Albiriæ Comitisse uxoris dicti Domini Comitis Avia nostra babere similiter, & percipere debeant, præter prædictos 400. Ducatos, alias libras 27. annuatim de reditibus fluminis predicti, juxtà quod in Privilegiis prædictorum. Dominorum nobis præsentatorum, & ostensorum vidimus contineri, &c.

Anche ne' tempi più moderni se ne truova fatta menzione, con chiamarsi Ducato di Carlini, sorse per distinguerlo dal Ducato di oro, come si legge nel Testamento di Giovanna moglie del Rè Ferdinando I. con queste parole:

Item lassamo, & ordinamo siano comprati per Ducati diecimila di Carlini tanti beni stabili, secondo parerà à li esecutori del presente Testa-R 2 mento,

a Summonte tomo 4. lib.6.

mento, quali beni siano in uso, e dominio del detto Monasterio, acciò le Monache predette possano con più commodo attendere all'Officio Divino, e pregare Dio per l'anima mia, e delli predetti Signori Rè, &c.

Nella suddetta Tavola 42. si vede il secondo disegno di una Moneta di argento, del valore di un carlino, che mostra da una parte la testa del Rè, ed all'intorno Philippus Rex Aragonia, utriusque; e nel campo del rovescio le lettere. Fidei Desensor, con disserenza notabile nel conio dall'altre due accennate coll'istesso motto.

Penuriava di grani la Città di Napoli nell', anno 1598. perchè i Mercanti n'aveano fatto incetto nella Puglia per vendergli a caro prezzo; quindi il Vicerè Conte di Olivares, con loro pregiudizio; e vantaggio de' popoli, ne fece venire una gran quantità dalla Sicilia, avendo anche fatto fabbricare un casamento nella spiaggia del Molo piccolo, per commodo di riporvi i grani, e le farine, che vengono in Napoli per mare, ed in tal congiuntura si suppone battuta la Moneta di rame 2. della Tavola 43. che mostra da una parte un cornucopia colle spighe, geroglifico dell' abbondanza, e col motto intorno Publica commoditati. 1598. e dall'altra l'impresa del Tosone col focile, pietra focaja e tronchi, e nel giro Phi-







Philippus Dei gratia Rex Aragonia, utriusque Sicilia.

La 1. di argento nella suddetta Tavola 43. del valore di mezzo carlino, ha nel diritto la testa del Rè, e nel rovescio la pietra, e socile coll'iscrizione ne' giri Philippus Rex Aragonia, utriusque

Sicilia , Hierusalem .

Nel diritto della 3. di rame, come le due seguenti, del valore di tre cavalli, vi è la testa del Rè col nome all'intorno Philippus Dei gratia. Rex Aragonia, utriusque. Nel rovescio la solita Croce di Gerusalemme col motto In boc signo vinces.

Mostra la 4. del valore di due cavalli, da una parte la testa del Rè, e nel campo del rovescio una corona coll'iscrizione ne giri Philippus Dei gratia Rex Aragonia, utriusque Sicilia, Hierusalem.

La 5. che vale un cavallo, ha da una parte la testa del Rè, e dall'altra una Croce coll'iscri-

zione ne' giri, come l'antecedente.

Avendo finalmente il Rè Filippo, che fu detto Secondo (benchè nelle Monete non fi veda espresso) regnato 44. anni, nell'età di 71. sen ne morì a' 13. del mese di Settembre dell'anno 1598.

## FILIPPO III.

Che in età di anni 20. successe alla Corona di Spagna dopo la morte di Filippo II. suo padre, su acclamato in Napoli agli 11. del mese di Ottobre dell'anno 1598. ed avendo data speranza di venire a Napoli, su cagione, che il Vicerè Conte di Lemos edificasse il nuovo Palazzo Regio, contiguo all'altro satto da D. Pietro di Toledo.

Erano in quel tempo le Monete del Regno tanto diminuite nel peso, per essere state tagliate nell'orlo, e come dicesi, tosate, che impedivano notabilmente il commercio: onde il Conte di Benavente Vicerè volendo rimediare a ciò, sece battere una buona quantità di Monete del valore di un tarì, e surono, come mostra il terzo disegno della Tavola 44. che da una parte ha un mezzo busto del Rè, e dall'altra le solite arme coll'iscrizione ne' giti Philippus III. Dei gratia Rex Aragonia, Sicilia, Hierusalem.

Indi su pubblicata a' 9. del mese di Giugno dell'anno 1609. una Prammatica, colla quale su proibito l'uso delle Monete scarse di peso, le quali erano cambiate dalla Regia Zecca a ragione di grana 87. e tre cavalli per oncia, col ridondare ciò in danno de' Banchi, e de' particolari, che le avevano. Ma perchè surono eccettuati dalla proibizione i mezzi carlini, detti comunemente zan-

nette,

nette, ed i quarti del carlino, detti cinquine, le quali erano anche ritagliate, e si davano queste dalla Regia Zecca nel cambiare l'altra sorta di Monete abolite, ne risultò un susurro universale di querele contra il Vicerè, parendo di peggiorarsi la condizione col ricevere una Moneta respettivamente inferiore nel valore intrinseco di quella, che si dava, dimodochè su obbligato il medesimo. Vicerè ordinare con altra Prammatica de' 12. del suddetto mese, e dello stesso anno, che si potessero spendere tutte le Monete vecchie, cioè l'intere, e di giusto peso per il loro solito valore, e le tosate a proporzione del peso, cioè, che dieci carlini sossero di peso un'oncia, trapesi tre, ed acini undici.

Nella detta Prammatica si sa menzione delle varie sorti di Monete, che correvano in quel tempo, cioè ducati, ciansfroni, ò patacche del valore di mezzo ducato, tarì, e carlini.

Il Cianfrone era come mostra il disegno primo della Tavola 44. qual pesa per la metà del ducato già descritto di Filippo II. del valore di carlini cinque: vi è da una parte un mezzo busto del Rè, e dall'altra le solite arme, e ne giri Philippus III. Dei gratia Rex Aragonia, utriusque Sicilia, Hierusalem.

Il carlino era di due forte, una, come mostra il disegno quarto della suddetta Tavola 44. che ha da una parte il mezzo busto del Rè col suo nome intorno; e nel campo del rovescio le lettere. Fidei Desensor, simile a quelle battute da Fi-

lippo II.

L'altra si vede nel disegno primo della Tavola 45. che mostra nel diritto un mezzo busto
del Rè, e nel giro Philippus III. Dei gratia Rex
Aragonia, utriusque. Nel rovescio un'aquila coronata, che regge col piede un globo, col motto

all'intorno Rego in fide.

Furono nominati nella suddetta Prammatica i carlini di venti, e vent'uno (cioè tornesi) i
primi erano i sopraddetti di Regno, ed i secondi i
giuli Romani e Fiorentini, che correvano in Regno. Similmente vi sono nominate le Monete
del valore di nove carlini, di quattro e mezzo, e
di grana ventidue e mezzo, delle quali non si
truova altra notizia, che sossero di Regno, e può
giudicarsi essere state pezze da otto, e quartigli
di Spagna, come vengono detti in altre Prammatiche sussegnanti.

In tempo poi del Duca di Ossuna Vicerè surono battute altre Monete nuove, come mostra il disegno secondo della Tavola 45. che a' tempi più moderni è stato del valore di grana dodici e mezzo, detto comunemente cinque cinquine... Mostra nel diritto un mezzo busto del Rè, ed intorno Philippus III. Rex Hispaniarum, e nel

rove-

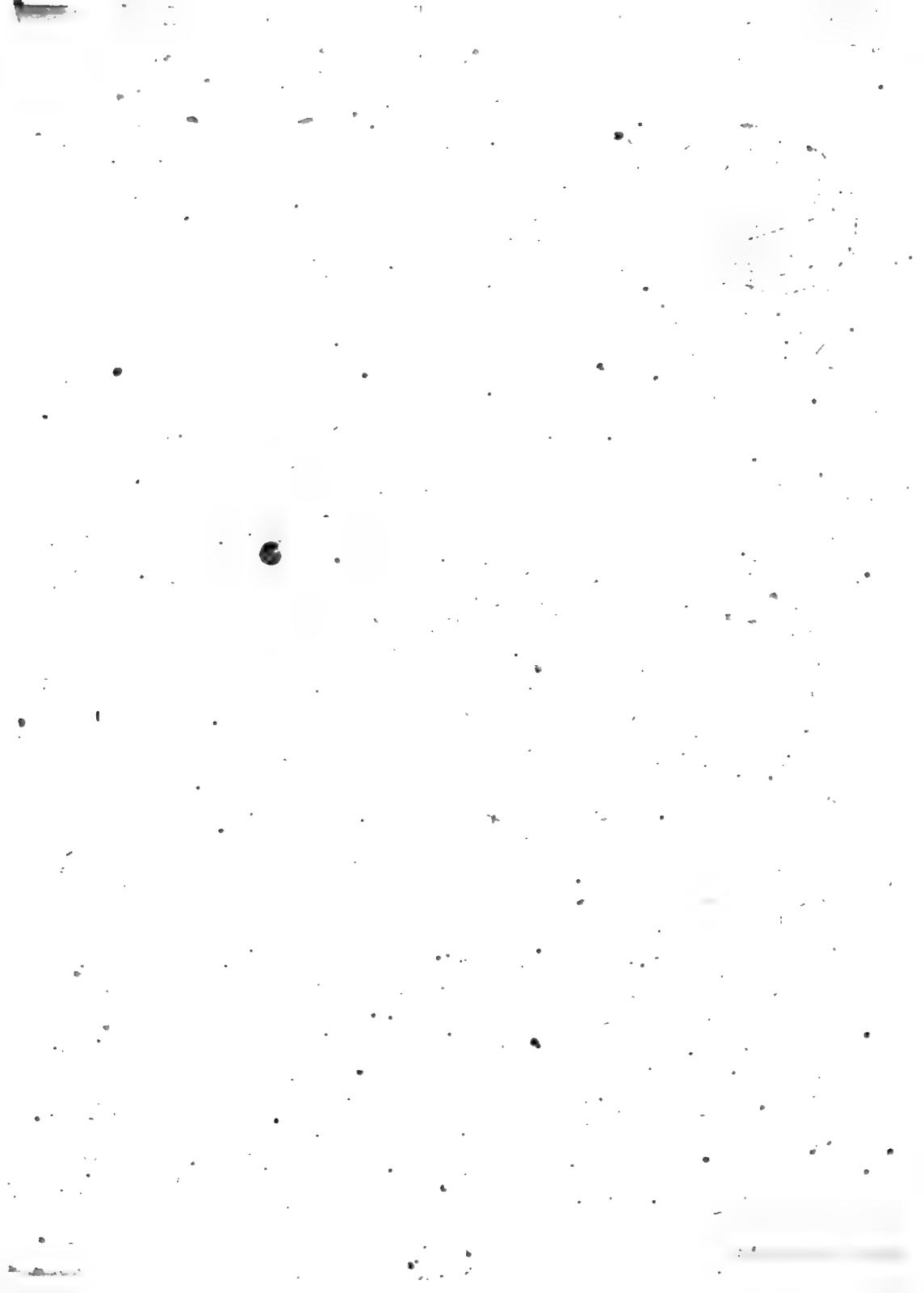



137

rovescio una torre con un leone in cima, che tiene una spada in mezzo a due draghi, e col motto Sufficit omnibus. 1619.

L'altra Moneta su, come mostra il disegno secondo della Tavola 44. del valore di grana quindeci, ed ha pure un mezzo busto del Rè, con lettere intorno Philippus III. Rex Hispaniarum: nel rovescio il Sole col motto nel giro Omnes ab ipso. 1620.

Furono dal suddetto Duca Vicerè pubblicate diverse Prammatiche attinenti al commercio delle Monete, come di non riceversi ne' Banchi senza pesarle, e di non estraersi dal Regno le sue Monete di oro e di argento, e su stabilito il valore di quelle sorastiere, nella maniera come siegue:

Il Ducatone di Milano, carlini undici.

La Piastra Fiorentina, carlini undici.

La Piastra Genovese, carlini tredici.

I Giulj di Roma, e di Fiorenza, grana dieci

I Scudi di oro delle otto Stampe, carlini tredici e mezzo.

I Zecchini Veneziani, carlini quindici.

Fece egli anche battere le Monete di rame, che si vedono delineate nella Tavola 46.

La 2

La 2. del valore di quattro cavalli, mostra un cornucopia colle spighe ed uva, ed intorno Philippus Dei gratia Rex. 1617. Nel campo del rovescio un'ara, e sopra, un'animale col motto nel giro Vigilat & custodit; che può dinotare la gran vigilanza, con cui il suddetto Vicerè Duca di Ossuna attendeva al governo del Regno, così nell'amministrare la giustizia, come nel tenerlo guardato dall'invasione de' Turchi, contra de quali mantenne un'armata propria di vascelli.

La 3. del medesimo valore, ha su'l diritto un mezzo busto del Rè col nome intorno Philippus III. Dei gratia Rex. 1618. Nel rovescio un mazzo di spighe col motto Populorum quies, allusivo al detto di Aureliano Imperadore: Nibil esse lætius Romano Populo saturo. Volle con ciò il Duca di Ossuna significare l'abbondanza, in cui manteneva la Città di Napoli, avendola sgravata anche di due gabelle per allettare quel Popolo, che sperava di poter contribuire al suo ambizioso disegno, come ne sece le pratiche, per impedire, quando egli fu richiamato alla Corte, l'ingresso in Napoli del Cardinale Borgia, destinato suo successore, il quale con eguale destrezza lo vinse, entrando travestito, e di notte nel Castel Nuovo, ond'egli su obbligato a partire per Spagna.

La 4. che vale due cavalli, mostra da una parte la testa del Rè, e dall'altra una corona coll'iscri-





iscrizione ne' giri Philippus III. Rex utriusque

Sicilia, & Aragonia.

Nella medesima Tavola 46. si vede il disegno primo di una Moneta di rame, del valore di quattro cavalli, battuta già nell'anno 1599. in cui si veggono nel diritto due tronchi di lauro posti a traverso, che significano la Croce di S. Andrea Apostolo, al di cui onore su istituito l'Ordine del Tosone dal Duca di Borgogna (come si è accennato) e ssavillano il suoco ò per ragione, detta altre volte, dell'impresa del Tosone, ò perchè i tronchi di lauro percossi l'uno coll'altro, a relazione di Plinio, a ssavillino suoco. Nel giro si legge Philippus Rex Aragonia, utriusque Sicilia. Mostra nel rovescio un cornucopia col motto intorno Publica commoditati. 1599.

Nel corso di sei mesi, che durò il governo del Cardinal Borgia, surono battute altre Monete nuove, e pubblicate con Prammatica de' 24. del mese di Agosto dell'anno 1620. con cui si ordinò, che si sossero pigliate a peso, particolarmente ne' Banchi, e tagliate quelle tosate, che vi capitavano. Si asseriscono coniate di tre sorti, una del valore di carlini quattro, la quale sin'ora non si è veduta, nè trovasi notizia del suo impronto; l'altra del valore di un tarì, che sarà stata, come quella riportata di

S 2 sopra,

a Paradin. Divises Eroiques sopra citato.

sopra, con poca disserenza nel conio, come se ne truova; e la terza del valore di un carlino, come mostra il disegno 5. della Tavola 45. che ha da una parte le lettere nel campo Philippus III. Rex Hispaniarum, e nel rovescio un scettro coronato, a cui sono congiunti un ramo di oliva, e due spighe, ed il motto Pax & ubertas, poco allusivo alle concorrenze del suo governo, mentre egli impose di nuovo le due gabelle levate dal Duca di Ossuna; ed in tempo suo accadde la disgrazia di Mansredonia, presa, saccheggiata, e poi lasciata poco men che vuota di abitanti da Turchi.

Successore del Borgia al governo del Regno su il Cardinale Zapatta, che ne prese il possesso a' 2. del mese di Decembre dell'anno 1620. il quale sece battere nuove Monete, come mostra la 3. della Tavola 45. del valore in quel tempo di un carlino, che poi su abbassato a grana sette e mezzo, detto comunemente Tre cinquine, come si dirà. Ha dal diritto un mezzo busto del Rè col nome intorno Philippus III. Rex, e nel rovescio la Croce di Gerusalemme col motto In boc signo vinces. 1621.

La 4. della suddetta Tavola, del valore di grana cinque, mostra la testa del Rè, ed intorno Philippus III. Dei gratia Rex Aragonia, utriusque Sicilia: nel rovescio il Tosone, ò Vello di oro.

Final-

Finalmente il Rè Filippo dopo aver regnato 22. anni in età ancor fresca di 43. se ne morì l'ultimo del mese di Marzo del medesimo anno 1621.

## FILIPPO IV.

In età di anni 16. successe alla Corona di Spagna dopo la morte di Filippo III. suo padre, e su acclamato in Napoli colla solenne caval-cata.

Applicò dipoi il Cardinale Vicerè tutta la sua cura per dare rimedio a que' due mali, che travagliavano il Regno, e molto più la Città di Napoli; l'uno si era la scarsezza delle vettovaglie per la tenue raccolta, ch'era stata per più di un' anno, e l'altro, il risiuto, che veniva generalmente fatto delle Monete di mezzo carlino per esser tosate a segno, che appena aveano la quarta parte del valore intrinseco, ed anche pel dubbio di essere abolite nel pubblicarsi la nuova Moneta, che si meditava di coniaro: onde i popoli si vedevano ridotti quasi alla disperazione, mancando loro nello stesso tempo le vettovaglie, e l'uso delle... Monete.

Quindi, per ovviare al secondo inconveniente, ordinò sotto severissime pene, che non si potessero ricusare, promettendo sotto la sede, e parola Regia (son parole dell'editto pubblicato a' 21. del mese di Luglio dell'anno 1621.) che nell'abolizione de' mezzi carlini, ò siano zannette, il discapito non saria stato de' particolari:
ciò ch'era impossibile ad osservarsi senza un danno
grandissimo dell'erario Regio, e ne su perciò ripreso dalla Corte di Spagna, il chè su cagione di essere
introdotte nel Regno da paesi stranieri moltissime
Monete adulterine di tenuissimo peso, e di essere
più francamente tosate quelle, che vi restavano di
mediocre bontà.

Allorsì che la Città di Napoli si ridusse in istato di perire della same per l'alterazione de'. prezzi delle vettovaglie, a segno che un tommolo, ò sia moggio di grano, si pagava sei ducati, un rotolo di carne due carlini, e tutte le altre cose a proporzione: onde la plebe, che ascrive anco le disgrazie del Cielo a mal governo de' Ministri, dopo aver perduto il rispetto al Regente Costanzo Presidente della Grascia, proruppe contra la persona del medesimo Vicerè, il quale consigliato a farsi vedere per la Città per consolazione del popolo, incontratosi con una truppa di plebei, su da questi (rinfacciandogli la pessima qualità del pane, che si vendeva) maltrattato non solo con parole, ma gli furono tirati anche de' sassi, che colpirono la carrozza, ed appena si salvò dentro il palazzo del Cardinale Arcivescovo, che gli era vicino, con riservare a tempo più proprio il di loro castigo. Sti-

Stimolato il Vicerè da questo accidente, e dalla voce comune, che non si saria trovato modo di far cessare la carestia delle vettovaglie, se non si abolivano, ò proibivano le zannette, s'indusse a pubblicare intempestivamente la nuova Moneta del tarì, che aveva fatto l'appalto di battersi per la somma di 3. milioni; quindi con Prammatica pubblicata a' 2. di Marzo dell'anno 1622. proibì il corso delle zannette, e pubblicò la nuova Moneta del tarì di buonissima qualità e peso (eguale al tarì di Carlo V.) come mostra il disegno 1. della Tavola 47. che da una parte ha un mezzo busto del Rè, e dall'altra le solite arme coll'iscrizione ne' giri Philippus IIII. Dei gratia Hispaniarum, & utriusque Sicilia Rex. 1622. e coll'istessa Prammatica fu ridotta e calata la Moneta antica col ragguaglio del peso della nuova in questa forma, cioè:

La Moneta di carlini dodici, a grana 105. questa può credersi fosse il ducato, che valeva dieci carlini, e poi cresciuto a dodici, per l'alterazione fatta del 20. per cento dal Duca di Alva in tempo di Filippo II. come si è accennato.

La Moneta di sei carlini a grana 52½

La Moneta di quattro carlini a grana 35.

La Moneta di grana quindici a grana 12½

E la Moneta del carlino a grana 7½

Questa

Questa ultima Moneta si è veduta trà quelle di Filippo III. e su anche battuta da questo Vicerè, come mostra il 4. disegno della Tavola 50. che da una parte ha un mezzo busto del Rè, ed intorno Philippus IIII. Rex: nel rovescio una Croce, e

nel giro In boc signo vinces. 1621.

Apparve, come un lampo, il giovamento al popolo nel cambiare le zannette colla Moneta... nuova, poichè ne su distribuita ne primi giorni per la somma di carlini quindici a ciascun capo di famiglia dentro la Città di Napoli, riconoscendo il gran vantaggio nel dare quindici carlini di zannette, che non aveano il valore intrinseco di quattro, ò cinque, e riceverne quindici in Monetabuona di tarì; ma non potendo il patrimonio della Regia Zecca sopportare un danno così esorbitante, e non essendo sufficiente la Moneta nuova (ch'era battuta appena per la somma di un milione e mezzo) a permutare la quantità delle zannette, e dell' altre sorti di Monete ritagliate, che parimente erano state proibite, ascendenti sino alla somma di 6. milioni, si cessò di cambiare le Monete, quindi nacquero maggiori confusioni nel popolo; che non poteva servirsi della Moneta vecchia, già abolita, e non si vedeva la nuova, e tanto meno si era rimediato alla penuria de' viveri. Onde alcuni plebei nel giorno 24. del mese di Aprile avvicinatisi alla carrozza del Cardinale Vicerè, ch'era uscifoncie, e minaccievoli, gli lanciarono addosso un pezzo di pane, che gli mostravano, lagnandosi di essere poco e cattivo; con chè temendo di peggio, fatti sollicitare i cavalli, per la strada di suori la porta di San Gennaro, entrando per la Reale, detta dello Spirito Santo, si ritirò a Palazzo, con passare la cosa in silenzio.

Un'altro simile incontro gli fu fatto a' 4. del mese di Maggio, in cui per la festa, che si faceva della Canonizazione di cinque Santi, era uscito conducendo seco il Conte di Monterey Ambasciadore straordinario a Papa Gregorio XV. mentre alcuni plebei dopo le parole cominciarono a tirare sassi, e poco mancò di non succedere maggior male, poiche il Cavallerizzo del Conte volle sfoderare la spada, ma avvertito da Don Michele de Vergara, Usciere è sia Maestro di Cerimonie del Vicerè, del pericolo di essere tutti tagliati a pezzi dalla moltitudine del popolo, la ripose nel sodero, e tutti a gran passi si ritirarono a Palazzo. Si risolse perciò il Vicerè di non prolungare la sosserenza, che forse era stata cagione di renderli più insolenti, e destinata una Giunta di quattro Mini-Ari, ò siano Consiglieri, ne surono posti da 300. nelle prigioni, dieci de' quali furono fatti morire, e gli altri castigati colla carcere.

Furono battute nel suddetto anno 1622.

anche le Monete di rame, come mostrano i dise-

gni della Tavola 48.

La 1. che ha da una parte un mezzo busto del Rè, ed intorno Philippus IIII. Dei gratia. 1622. e nel campo del rovescio le lettere Publica commoditas, perciò è chiamata comunemente ancor'oggi la Pubblica. Era questa del valore di quattro tornesi, che poi su abbassata a tre, come appresso si dirà.

La 2. che valeva un Grano, e poi abbassatà a nove cavalli, mostra nel diritto un mezzo busto del Rè, ed all'intorno Philippus IIII. Dei gratia. 1622. nel rovescio la Croce di Gerusalem-

me, enel giro Neapolis Rex. 1622.

Anche la 1. della Tavola 49. del valore di un Grano, mostra un mezzo busto del Rè col nome intorno Philippus IIII. Dei gratia Rex. 1622. e nel rovescio un fascio di spighe col motto Populorum quies. Si conosceva, che l'abbondanza particolarmente del grano era necessa; per tenere i popoli soddissatti e quieti; ma non bastava l'esprimerlo col motto nelle Monete, come l'esperimentò il medesimo Cardinale Vicertè, che le sece coniare.

Mostra la 5. delineata nella Tavola 50. (che nel tempo, in cui su battuta valeva mezzo Grano, e poi ridotta a quattro cavalli) un mezzo busto del Rè, ed intorno Philippus IIII. Dei

gra-

gratia: 1622. Nel rovescio un cornucopiacon spighe ed uva, e nel giro l'iscrizione Philip-

pus IIII. D. G. Rex .

Avea intanto la Città di Napoli spedito segretamente alla Corte di Spanna il Padre Tarugi della Congregazione di San Filippo Neri, per rappresentare al Rè lo stato, in cui si ritrovava la Città e Regno: onde fu inviato al governo il Duca di Alba (che giunse in Napoli al fine del medesimo anno 1622.) il quale intrapreso su la prima l'affare delle Monete, destinò un' Assemblea di Ministri, e di altre persone pratiche, per ritrovare l'espediente di porre rimedio alla restituzione dell'abbondanza, e commercio nel Regno, e su conchiuso, che i creditori del denaro depositato ne' pubblici Banchi, ne perdessero la terza parte, un'altra fu loro pagata in Moneta buona, e per l'altra terza parte su assegnato per rata il frutto della gabella impolta a tal'effetto di un ducato a botte del vino, che s'introduce in Napoli; con tutto ciò gli altri Cittadini, che aveano le monete di mezzi carlini, ed altre tosate, obbligati a venderle a peso di argento, sentirono. maggior danno, a segno chè molte famiglie ne restarono impoverite e mendiche; ed in tal modo ebbe fine l'abolizione de' mezzi carlini, e la rinovazione della Moneta, che volle fare il Cardinale Zapatta, senza riflettere al pericolo, in cui si mette T 2

il Principato in tal rincontro, talmente che si scrive di essersi indotto il Rè di Valenza il Conquistatore di giurare su'l Vangelo di non mutare giam-

mai la Moneta in quel suo Regno.

Dopo aver proveduto il Duca di Alba nuovo Vicerè nel modo sopraddetto all'inconveniente cagionato dalla mutazione della Moneta, e rinovate le Prammatiche contra i salsificatori di esse, con aggiugnere nuove ordinazioni, proibì il corso di alcune Monete salse di rame, ed abbassò il valore delle buone, cioè quella di quattro tornesi a tre, quella di due a nove cavalli, ed il tornese a quattro cavalli, e sece battere in tempo del suo governo nuove Monete di oro, e di rame.

Nella Tavola 49. il 2. disegno è della Moneta di rame del valore di tre cavalli, che mostra da una parte la testa del Rè, ed intorno Philippus IIII. Rex. 1625. nel rovescio una Croce col

motto In boc signo vinces.

La 3. del medesimo valore, mostra un mezzo busto del Rè col nome all'intorno Philippus IIII. Dei gratia Rex; nel rovescio il socile, che ssavilla suoco col motto Ante Ferit. 1626. dinotante l'impresa altre volte accennata del Duca di Borgogna.

La 5. dell'istesso valore ha un mezzo busto del Rè, ed intorno Philippus IIII. Rex Hieru-salem; nel rovescio una Croce disserente da quella del 2. disegno sopraccennato; col motto In boc signo vinces.

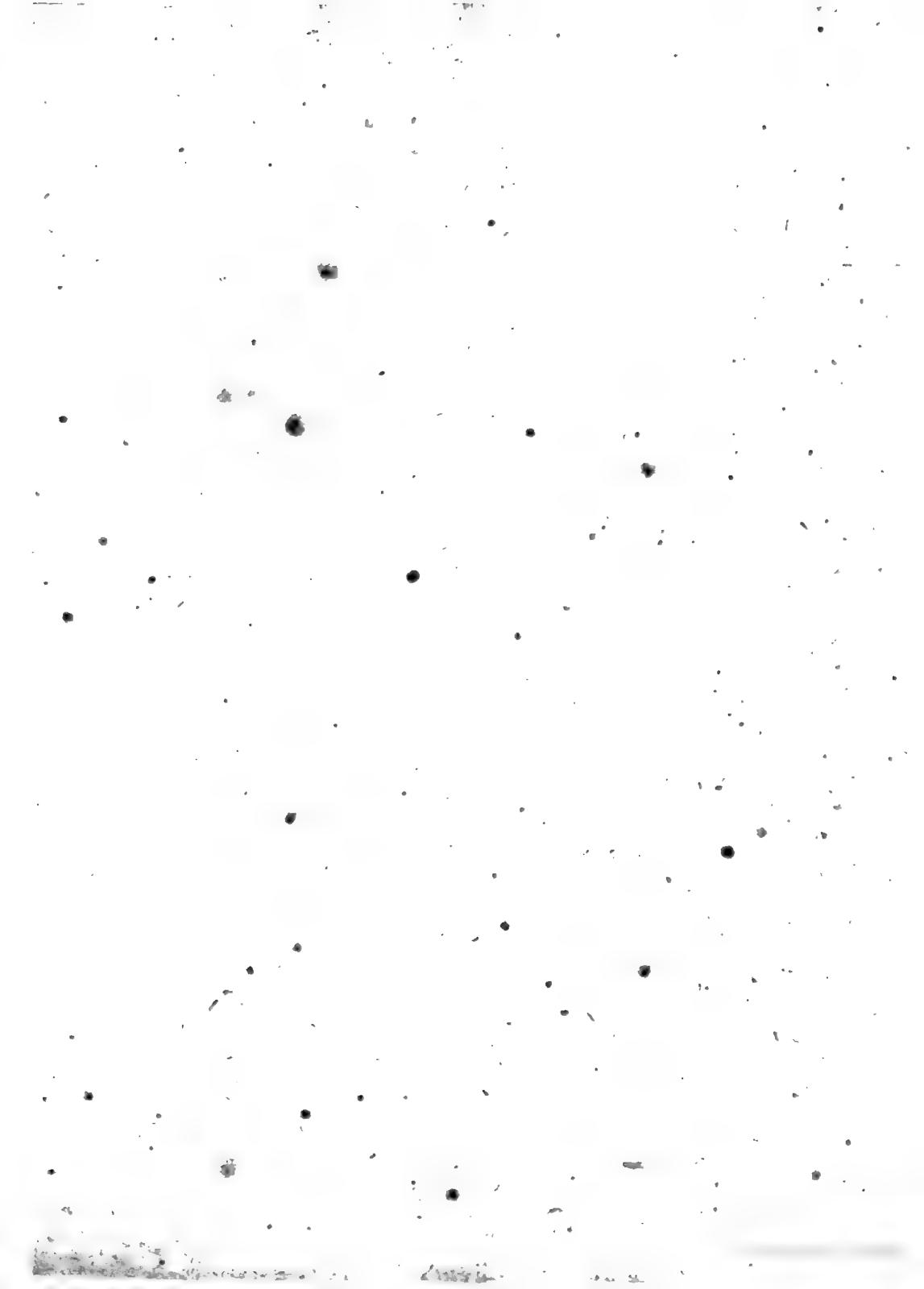





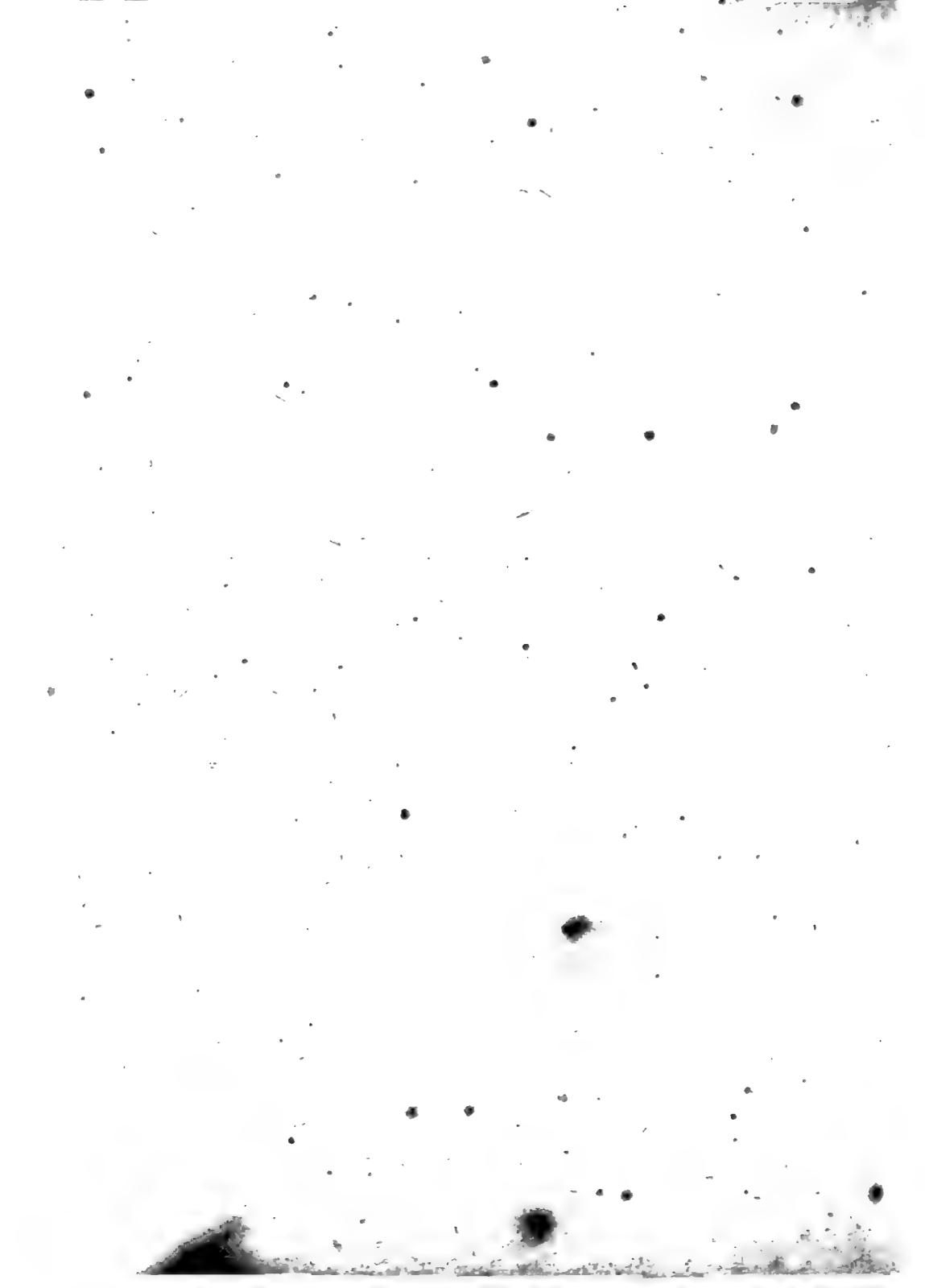

Le Monete di oro surono come mostra il secondo disegno della Tavola 47. che da una parte ha la testa del Rè, e dall'altra le arme solite coll'iscrizione ne' giri Philippus IIII. Hispaniarum

Rex, Sicilia, Ierusalem. 1626.

Nell'ultimo anno del governo del suddetto Vicerè si vede battuta un'altra sorta di Monete di rame, come mostra il 3. disegno della Tavola 48. del valore di nove cavalli, che ha da una parte un mezzo busto del Rè, ed intorno Philippus IIII. Dei gratia; nel rovescio una torre con un leone di sopra, che tiene una spada, ed il motto nel giro Desensor Catholice Fidei. 1629. che può essere satto ò per continuare il cognome preso da Filippo II. come Rè d'Inghilterra, ò perchè si esprimono le arme de' Regni di Castiglia, e di Lione, che surono posseduti da Ferdinando III. il Santo, per dinotare il di lui gran zelo nel disendere la Fede Cattolica col discacciare da essi gli Eretici Albigesi.

Nella medesima Tavola 48. si vede il 4. disegno di un'altra Moneta di rame, che ha un mezzo
busto del Rè, ed intorno Philippus IIII. D. G.
Rex Sicilia. 1636. e nel rovescio il Tosone: la
quale su battuta sotto il governo del Conte di
Monterey, del valore di sei cavalli, detta un.
Tornese, nome lasciato da' Francesi, mentre in
quel Regno da' tempi antichi si è costumata la

Moneta di rame con questo nome Tornese, così detta, per essere stata battuta la prima volta nella Città di Tours.

Ordinò il medesimo Vicerè Conte di Monterey con Prammatica pubblicata il dì 25. del mese
di Maggio dell'anno 1633. che si sossero ricevute
ne' Banchi e tra' particolari le Monete a numero
e peso, e che le scarse si tagliassero ne' Banchi, ma
poi per sacilitare il commercio sotto i 22. del mese
di Giugno stabilì, che si dovesse tolerare la mancanza di un grano, ò sia acino, per ciascheduno
pezzo di Moneta del tarì, cinque cinquine, carlino, e tre cinquine.

Per levare l'adito di barattarsi le Monete false e ritagliate, surono proibiti i Bancherotti per le
piazze dal Vicerè successore Duca di Medina de las
Torres, e Principe di Stigliano (Terra del Regno,
per avere sposata D. Anna Carrasa, unica erede
del Principato di Stigliano) dal quale surono battute anche Monete di rame, come mostra il disegno 4. della Tavola 49. del valore di due tornesi,
col mezzo busto del Rè da una parte, e le arme di
Sicilia e Gerusalemme dall'altra, coll'iscrizione ne'
giri Philippus IIII. Dei gratia Rex Sicilia estatione di Hierusalem. 1638.

Terminato il sesto anno del governo del Du-

ca.

a Leblanch Monoyes de France .

ca di Medina, gli su sostituito nell'anno 1644. l'Almirante di Castiglia, il quale essendo richiesto dalla Corte di Spagna a rimettere le solite grosse somme di denaro, ove'l ricercavano i bisogni della Corona, e conoscendo l'impotenza de' sudditi gravati ad un segno insostribile per le molte imposizioni satte da'suoi predecessori, di modo chè la sola Città di Napoli si ritrovava col debito di quindici milioni per tanti donativi satti a' Rè, si scusò liberamente con quella Corte, e richiese il Rè a levarlo dal governo: onde prima di terminare due anni su rimosso, e spedito Ambasciadore straordinario al nuovo Pontesice Innocenzo X.

Successore dell'Almirante su inviato il Duca di Arcos, come quello che su stimato più proprio per ricavare denaro dal Regno, ma avendo egli poste le mani all'affare, ritrovò quelle dissicoltà, che non si aveva imaginate: quindi per non esasperare gli animi del popolo con nuove imposizioni, cercò di voler'esiggere le somme dovute per resto delle contribuzioni caricate da' suoi predecessori, ed a fine di trovare più prontamente compratori dell'annue rendite sopra le gabelle imposte in Napoli, diede ordini rigorosi per impedirne le fraudi.

Quindi esiggendosi con tutto rigore la gabella de' frutti freschi, anche de' mori rossi e bianchi, che meno delle altre era tolerata dalla plebe

per lo più miserabile. Questa più volte se ne lamentò col Vicerè in occasione di passare pel Mercato, e lo supplicò di abolire la detta gabella, e sgravare quella della farina, cresciuta a sette carlini per tommolo: onde il Vicerè fece congregare più volte le Piagge de'Nobili e del Popolo, perchè trovassero il modo di poter contentare la plebe; ma come chè sopra la detta gabella de' frutti vi avevano interesse i Nobili ed i Cittadini per la compra del capitale di circa 600. mila ducati, riferirono al Vicerè, che non si dovesse far conto del susurro di pochi plebei; con chè su risatta la casetta, ò baracca nel Mercato, dove si esiggeva la gabella, incendiata già due volte dalla plebe istessa, la quale impaziente di aspettarne più a lungo l'abolizione promessa dal Vicerè, proruppe in quella sollevazione e tumulto popolare, detta di Masaniello, la quale benchè descritta da molti Autori, a si stima accennarsi colle circostanze più necessarie, per dire il tempo, in cui furono battute in tale occasione le Monete dette comunemente del Popolo, delle quali sono in commercio anche oggi quelle di rame.

La mattina dunque de' 7. del mese di Luglio dell'anno 1647. sacendo resistenza un Giardiniero di pagare la gabella, si caggionò qualche rumore, che

a Bisaccioni Guerre Civili.

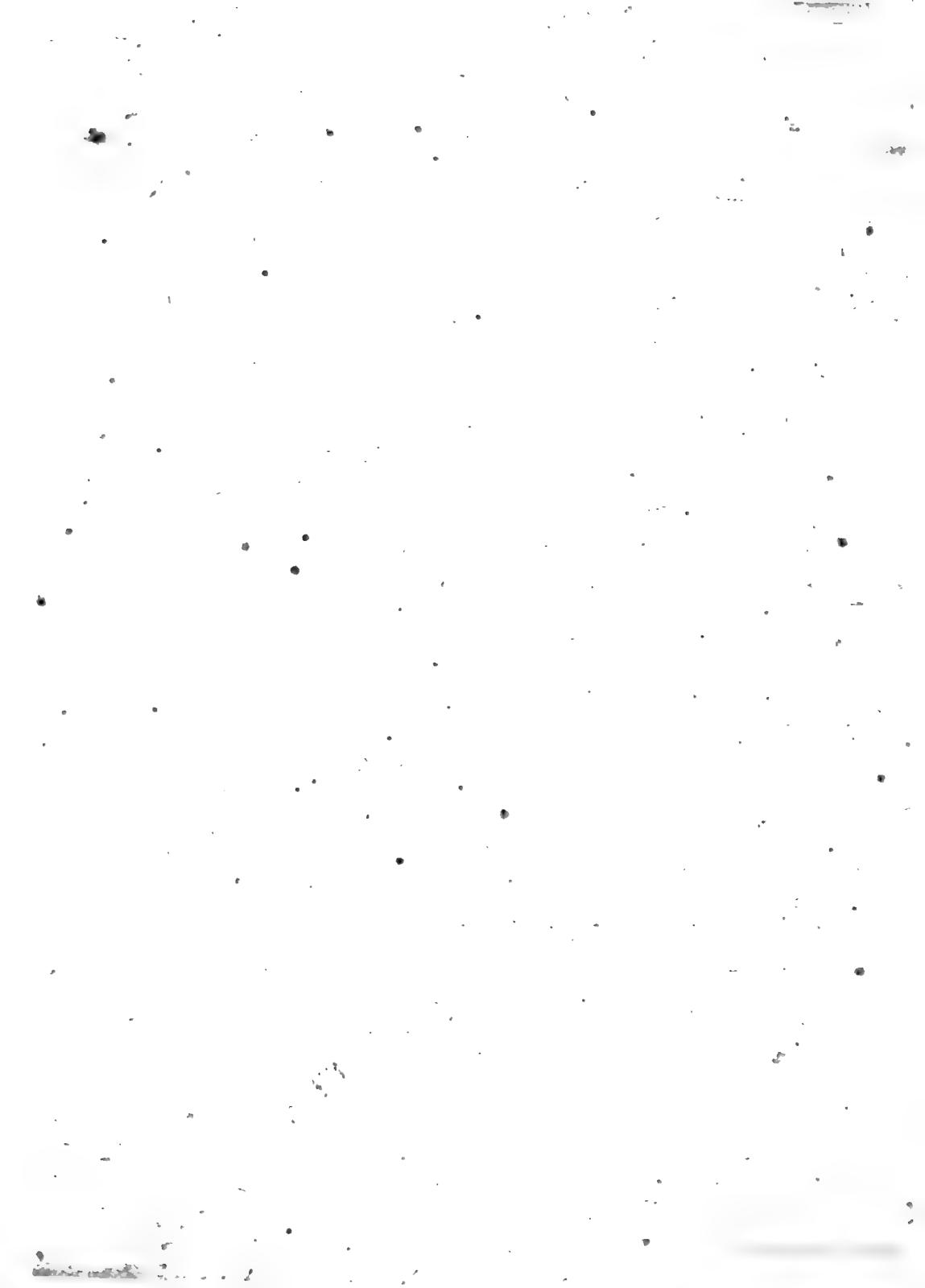





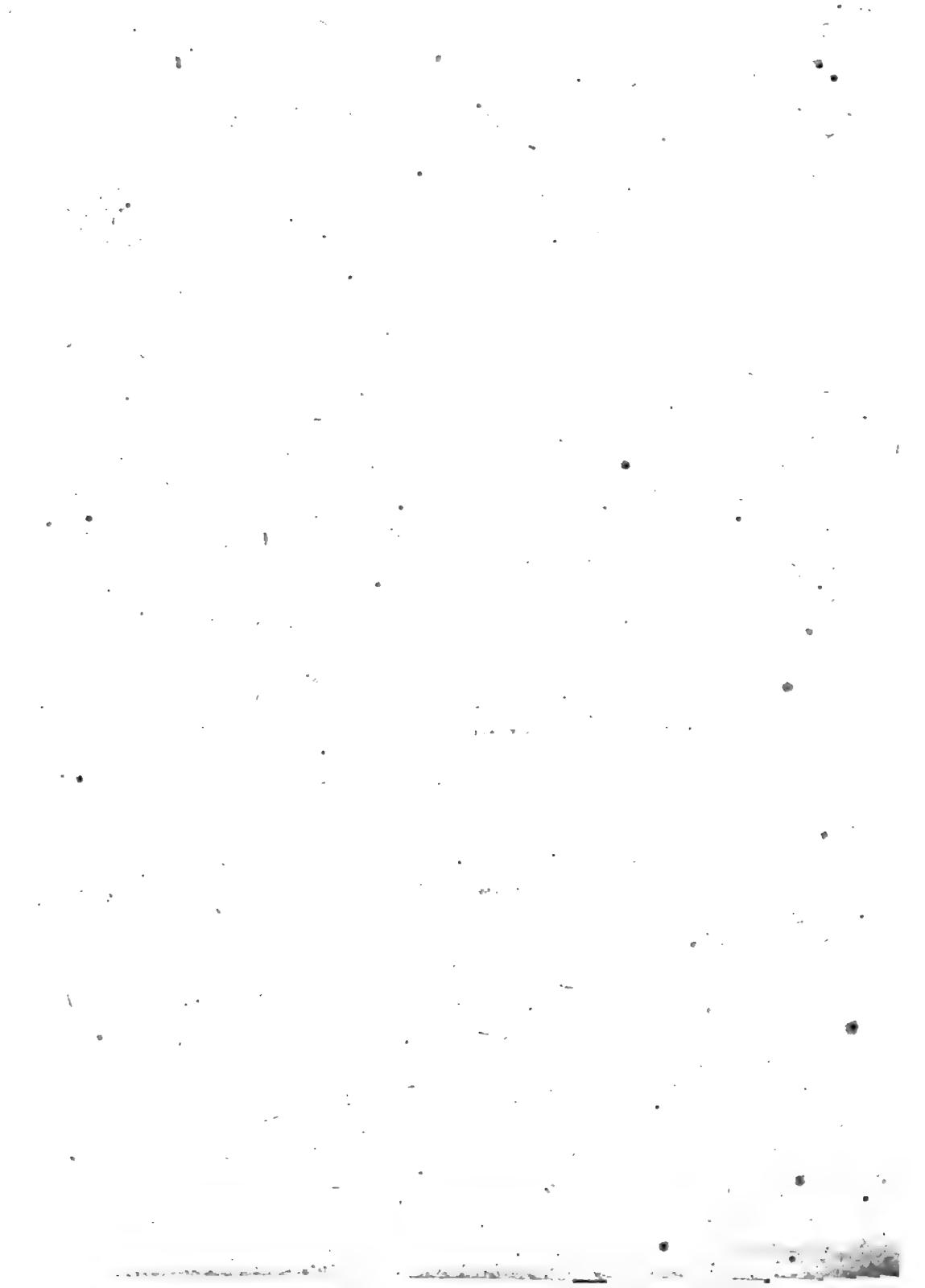





Hen de Lorena Dux Reip Neap. Page 157



Hende Lor Dux Rei N. Pox et Vbertas



Hen de Lor Dix.

Hinc Libertas 1648 GAC



Henride Lon Dux Rei No Lenfricatio 48 GAC



che per sedarlo vi accorse l'Eletto del Popolo, il quale volendolo obbligare a pagarla, gittò egli piuttosto per terra due cesti di frutti; onde concorsivi molti plebei del Mercato (tra' quali Tommaso Aniello di Amalfi, detto dal volgo Masaniello, che avea premeditata e concordata la rissa col Giardiniero istesso suo parente) cominciarono a gridare Senza gabella, senza gabella, e posto suoco a quella baracca del Mercato, ed all'altre della Città, armatisi dentro le botteghe de' Spadari, ed Archibuggieri, corsero in gran numero al Palazzo del Vicerè, che, calato per una scala segreta, appena si salvò dentro il vicino Convento di San Spirito: indi si portarono a casa del Principe di Bisignano, come Colonnello del Battaglione, e l'obbligarono a girare con loro tutto il giorno, ma la sera ebbe egli campo di sbrigarsene, e ritirarsi nel Castel Nuovo, dove era passato anche il Vicerè: onde la mattina seguente su dichiarato per Capo del Popolo il detto Masaniello, che, trà gli altri ordini subito dati, sece vendere tutte le altre robbe commestibili a tanto meno, quanto poteva importare la gabella; giacchè il peso del pane era stato cresciuto di ordine del Vicerè dalle 22. oncie a 33. la palata, per il solito prezzo di grana 4. e fece abbrugiare i mobili delle case di alcuni Ministri, che stimava di avere cooperato all'imposizione delle gabelle. S'inS'interpose intanto il Cardinale Filomarino Arcivescovo di Napoli, il quale dopo aver trattato più volte con Masaniello, ottenne dal Vicerè un chirograso per l'abolizione di tutte le gabelle poste in Napoli dopo il tempo di Carlo V. ed il Privilegio originale concesso dal detto Imperadore, che erano le cose principali volute dal Popolo: si venne perciò alla Capitolazione, che su sottoscritta, e giurata dal Vicerè, e da Masaniello nella Chiesa maggiore coll'intervento del Cardinale medesimo, e di un numero infinito di Popolo nel

giorno degli 11. del detto mese.

Non depose con tutto ciò Masaniello il comando sotto altri pretesti, sinchè divenuto scemo di cervello, per congiura di alcuni Popolari accordati dal Vicerè, su ucciso dentro il Convento del Carmine la mattina de' sedici: onde nel giorno medesimo il Vicerè cavalcò per la Città, e giunse sino al Mercato, ricevendo gli applausi della pace, che riusci momentanea, mentre il giorno seguente, essendo di nuovo ridotto il pane alle 22. oncie, il Popolo ripigliò le armi, e si rinovarono le ostilità con maggior strage, e secero loro Capo il Principe di Massa D. Francesco Toraldo, il quale sperando di restituire la quiete alla Patria, trattava di nuovo la pace col Vicere, e con Don Giovanni di Austria, figlio naturale del Rè, venuto da Spagna col carattere di Generalissimo dell'armata navale, vale, che lo condusse, e di Plenipotenziario per l'emergenze del Regno; venuto perciò il Toraldo in sospetto del popolo, gli su tagliata la testa, e surrogato in luogo suo Gennaro Annese popolare, il quale per mezzo di un tal Luigi Ferri Romano (uscito dalle carceri di Napoli in quell'occasione del tumulto) ebbe intelligenza co' Ministri della Francia in Roma, da' quali adescato col titolo specioso di Serenissimo per se, e di Repubblica per il Popolo, s'indusse a chiamare da Roma Arrigo di Lorena Duca di Guisa, il quale giunto in Napoli, e preso il comando, sece aprire la Zecca, e surono battute nel principio dell'anno 1648. le Monete, come mostrano i disegni della Tavola 51.

La 1. di argento ha da una parte la targa con le lettere Senatus, Populusque Neapolitanus; ed intorno Enricus de Lorena Dux Reipublica Neapolitana: nel rovescio una mezza figura di San Gennaro, e nel giro S. Ianuari rege, so protege nos. 1648. Era del valore di grana 15. ma di maggior peso dell'altre di simile valuta.

Da una parte della 2. di rame (come le due feguenti) del valore di tre tornesi, detta comunemente la Pubblica del Popolo, vi è la targa colle suddette lettere, ed iscrizione intorno; dall'altra un ramo di olive giunto con altro di frutti, e col motto intorno Pax, 59 V bertas. 1648.

11

Il diritto della 3. del valore di due tornesse è come l'antecedente, e nel rovescio un canestro con spighe e srutti, e nel giro Hinc libertas. 1648.

La 4. che vale un tornese, ha nel diritto le medesime iscrizioni, e nel rovescio un grappo

di uva col motto Letificat. 1648.

Nel tempo del medesimo Vicerè, ed appunto nell'anno 1647. su battuta la Moneta di oro, come mostra il disegno 4. della Tavola 47. col mezzo busto del Rè da una parte, e le arme solite dall'altra, e ne' giri Philippus IIII. Dei gratia Rex Sicilia, Hierusalem. 1647.

Anche la 3. della Tavola 50. del valore di grana 15. che mostra nel diritto un mezzo busto del Rè, e nel giro. Philippus IIII. Dei gratia Rex. 1647. Nel rovescio una Croce con siamme ne' spazi, ed all'intorno In boc signo vinces.

Diverse surono le pratiche satte da Don Giovanni di Austria per ridurre all'obbedienza il popolo, e restituire la pace al Regno, che coll'esempio della Capitale in molti luoghi avea anche tumultuato, e sra le altre vi su quella di sar deporre il governo dal Duca di Arcos, che se ne parti per Spagna, come soggetto creduto odioso appresso il popolo.

Assunse poi il governo del Regno so stesso Don Giovanni, il quale sece trattare col mede-

fimo

fimo Duca di Guisa, persuadendolo ad abbandonare le speranze della sua esaltazione fondata in un popolo volubile, con promessa di fargli esiggere onorevoli ricompense dalla liberalità del Rè; ma riuscite inutili queste diligenze, si pratticarono poi quelle di guadagnare Gennaro Annese, che guardava il Torrione del Carmine, ed il Dottore Vincenzo di Andrea; i quali vedendosi spogliare pian piano della loro autorità, e conosciuta l'ambizione del Duca, che aspirava alla conquista del Regno, diedero orecchio al trattato di pace proposto da D. Giovanni, e dal Conte di Ognatte nuovo Vicerè, che troyandosi Ambasciadore in Roma, vi su inviato con tutta sollecitudine, per non essere piaciuta alla Corte di Spagna la deposizione del governo fatta dal Duca di Arcos, e tanto meno l'introduzione in esso di Don Giovanni di Austria. Quindi il giorno 5. di Aprile del detto anno 1648. coll'occasione, che il Duca di Guisa era andato colla gente più agguerrita per battere dal monte di Posilippo l'isola di Nisita, uscirono Don Giovanni, ed il Conte Vicerè con molti Nobili, e Cittadini in ordinanza con tutta la foldatesca, ed occupati i quartieri, ch'erano tenuti da' Popolari, giunsero sino al Mercato, dove singendo d'intimare la resa all'Annese, uscì questi dal Torrione con tutta la guarniggione, e vi fu introdotta la Regia.

Giunto

Giunto l'avviso di tal successo al Duca, pensò di salvarsi, e per la via di Pozzolo incaminossi alla strada di Roma, ma speditagli appresso una squadra di Soldati dal Comandante della Piazza di Capoa, su nel territorio di quella Città satto prigione con pochi suoi compagni. Voleva il Vicerè sarlo morire, ma non lo permise Don Giovanni, a riguardo della sua discendenza dalla Casa di Lorena, e parentela con molti Sovrani dell'Europa: onde su mandato in Spagna, ed in progresso

di tempo posto in libertà.

In tal modo ebbe fine dopo 10. mesi il tumulto, con essere state confermate le Capitolazioni già prima accordate col Popolo, trà le quali furono le principali, l'abolizione di tutte le gabelle poste in Napoli dopo il Privilegio di Carlo V. e l'esenzione delle Terre del Regno da' pagamenti fiscali, e con essersi pubblicato da detto Don Giovanni di Austria, come Plenipotenziario, l'Indulto generale, di cui non fidandosi alcuni Popolari, fuggirono in Francia, di dove dopo quattro mesi secero venire l'armata navale con speranza di rinovarsi la sollevazione, e giunta la vanguardia, capitarono in Napoli lettere ad alcuni Capi del Popolo, i quali però contenti della pace presentarono le lettere chiuse al Vicere, ciocche non fece il mentovato Gennaro Annese, e scoperto reo, su decapitato; e l'armata, che sopragiunse,

non avendo potuto sorprendere alcun porto nelle riviere di Salerno, se ne ritirò in Francia, come sece l'altra in Spagna, riconducendo D. Giovanni, con gran dispiacere del popolo, che aveva isperimentata la sua clemenza.

Nel medesimo anno 1648. dopo cessato il tumulto, surono battute altre Monete, delineate

nella Tavola 50.

La prima di argento del valore di carlini 5. detta Gianfrone, (simile a quella battuta intempo di Filippo III.) mostra un mezzo busto del Rè col nome intorno Philippus IIII. Dei gratia Rex. 1648. e nel rovescio le arme solite di Spagna.

Su'l diritto della 2. del valore di un carlino, vi è un mezzo busto del Rè con alcune linee replicate, e lettere, che possono indicare la misura, parendo che vogliano dire grana 10. e grana 5. e nel rovescio le arme solite, coll'iscrizione ne giri Philippus IIII. Rex Hispaniarum, utriusque Si-

ciliæ .

Un'altra simile delineata nella Tavola 47. del valore di carlini due, detta Tarì, mostra un mezzo busto del Rè, con le linee e lettere, come l'antecedente, che possono dire Carlini 2. e Carlino 1. Nel rovescio le arme, e ne'giri Philippus IIII. Rex Hispaniarum, utriusque Sicilia.

Ritornò di nuovo nell'anno 1654. l'armata navale di Francia, comandata dal medesimo Duca di Guisa, con 7. mila uomini di sbarco, ed una gran copia d'armi, per provederne le genti del Regno, che sperava fare di nuovo sollevare, e giunta a vista di Castello a Mare, si fermò su l'ancore, e gli riusci di sorprendere quella Città, e Fortezza: indi passò per occupare Scasato, a fine di levare la comunicazione assai importante di Salerno con Napoli, ma vi trovò tanta resistenza, che venuto a battaglia colle milizie speditevi dal Vicerè il Conte di Castrillo, restò sconsitto colla morte di mille Francesi, e prigionia di molti Offiziali, e Signori di conto, onde il Duca di Guisa ritiratosi su l'armata, intimò la partenza: con chè fu dato da Soldati il sacco alla Città e Chiese di Castello a Mare, e se ne ritornò in Francia.

Nel medesimo anno vedesi battuta un'altra Moneta di argento, del valore di un carlino, come mostra il 5. disegno della Tavola 47. che ha da una parte un mezzo busto del Rè, e dall'altra le arme coll'iscrizione ne' giri Philippus IIII. Rex Hispaniarum, utriusque Siciliæ. 1654.

Segui poi la pace, detta de' Pirenei, conchiusa a' 7. del mese di Novembre dell' anno 1659, trà la Francia, e la Spagna, col matrimonio di Maria Teresa figliuola primogenita di Filippo con Lodovico XIV. Rè di Francia vi-

vente.











vente. Indi Filippo IV. in età di anni 60. dopo averne regnato 46. se ne morì a' 17. del mese di Settembre dell' anno 1665.

## CARLO II.

In età di anni quattro, dopo la morte di Filippo suo padre, ereditò i Regni della Corona di Spagna, che dalla Regina sua madre con titolo di Reggente surono governati sino alla sua maggior' età, ed in Napoli a' 22. del mese di Ottobre dell'anno 1665. su acclamato colla solita cavalcata di tutta la Nobiltà e Ministri, insieme col Cardinale di Aragona Vicerè, il quale di sua mano andava gettando al Popolo le Monete nuovamente coniate del valore di un carlino, come mostra il 1. disegno della Tavola 52. che ha da una parte un mezzo busto del Real sanciullo coronato, e dall'altra le arme coll' iscrizione ne' giri Carolus II. Hispaniarum Rex, 50 utriusque Sicilia. 1665.

La 3. di rame, che vale tre cavalli, mostra la testa del Rè sanciullo, ed intorno Carolus II. Dei gratia Rex: nel rovescio una Croce, ed all'

intorno In boc signo vinces.

Si era introdotta nel Regno una Moneta, eguale al carlino, falsa di conio, e di argento basso, che avea da una parte la testa di una Donna, e dall'altra le arme co' tre gigli di Francia; onde su proibita dal Vicerè D. Pietro di Aragona con

1,000

con Prammatica pubblicata a' 5. del mese di Decembre dell'anno 1669. E per impedire l'estrazione delle Monete di oro dal Regno, furono dal Marchese de los Velez Vicerè alterate le dobble di Spagna a carlini trentaquattro e mezzo, i zecchini di Venezia a carlini ventidue, ed anche le pezze da otto a grana 96. con Prammatica de' 14. del mese di Gennajo dell'anno 1675. E con altra de' 2 1. di Ottobre del detto anno fu proibita una Moneta di rame falfa, che si batteva col rovescio di due e tre torness. Similmente con Prammatica de' 6. del mese di Settembre dell'anno 1677, surono proibiti i tarì falsi di conio, e di argento basso, che correvano in gran quantità, con gran pregiudizio e disturbo de' Cittadini, mentre venivano rifiutati anche i buoni, perciò furono destinate persone esperte in ogni Rione, over'Ottina della Città, per riconoscerli, e facilitarne il commercio. In tempo del governo del suddetto Vicerè de los Velez furono battute tre Monete di rame, come mostrano i disegni della Tavola 53.

La 1. del valore di due tornesi, ha da una parte un mezzo busto del Rè, e dall'altra le arme di Sicilia e Gerusalemme, coll'iscrizione ne' giri Carolus II. Dei gratia Rex Sicilia & Hierusalem.

La 2. detta tornese, mostra nel diritto la testa del Rè, ed intorno Carolus II. Dei gratia tia Rex; e nel rovescio il Tosone.

La 3. detta tre cavalli, ha pur la testa del Rè, con lettere intorno Carolus II. Dei gratia Rex, e nel rovescio una Croce ornata, col motto

In boc signo vinces.

Tutte le suddette, ed altre ordinazioni, fatte da tanti Vicerè, non erano state bastanti a riparare al gran pregiudizio, che risultava dalle Monete false e tosate; quindi il Marchese del Carpio, che dall'Ambascieria di Roma passò al governo del Regno, e vi giunse a' 6. del mese di Gennajo dell' anno 1683. applicò immediatamente tutta la cura per liberarlo da que' due mali, che aveano bisogno di essere svelti dalle radici; mentre dopo averlo angustiato quasi per un secolo, l'aveano ridotto finalmente ad uno stato da non potersi più reggere. L'uno si era il gran numero de Ladri, e Scorridori di campagna, detti comunemente Banditi, i quali oltre d'impedire il commercio da un luogo all'altro, e di non far'essere sicuri i Cittadini dentro le proprie case, si erano avanzati ad occupare Città, e Terre nell'Abruzzo, ed esiggere anche le contribuzioni dovute alla Regia Corte, e gli riusci selicemente l'impresa, avendogli affatto estinti, e Inidati dal Regno....

Per rimediare all'altro male delle Monete false e ritagliate, che oltre il pregiudizio dell'alterazione de' cambi, e prezzi di tutte le cose,

X 2 impe-

maggior parte, tanto che la povera gente si riduceva a perire della same col denaro alla mano, come che era una materia di maggior consequenza, deputò un' Assemblea di persone pratiche, e di Ministri zelanti dell'utile del Regno per consultare il modo, e trovare gli espedienti da potersi coniare la nuova Moneta, a fine di abbolire assatto quelle, che allora correvano; mentre che le tosate non aveano la quarta parte del valore intrinseco, e le salse erano in grandissima quantità, introdottevi anche da' paesi stranieri, di chè si presumevano colpevoli gli stessi Cassieri de. Banchi. "

Onde dopo molte conferenze, e consulte su risoluto di coniarsi la Moneta nuova, bastante a cambiare tutta la vecchia, per non incorrere in quel male, e danno del pubblico, che su prodotto dalla mutazione della Moneta satta nell'anno 1622. dal Cardinale Zapatta, come si è accennato. Quindi sotto i 29. del mese di Maggio dell', anno 1683. su pubblicata la Prammatica preparatoria, con cui s'indisse di doversi battere la nuova Moneta, di bontà di oncie 11. di argento puro per ogni libra di Monete, e nel valore, corrispondente

Discorso di Luigi Fonseca stampato in Napoli Panno 1681,

dente al peso antico, per rendere a' Negozianti forastieri la primiera opinione, e stima della Moneta del Regno, e con ciò rimettere nel giusto prezzo le merci; che per comprare gli argenti, e per il compenso del danno, che dovea risultare alla Regia Zecca nel cambiare le Monete tosate e salse, s'imponeva (come con altra Prammatica de' 22. del mese di Luglio su imposta) la gabella di grana 15. per ogni tommolo di sale per tutto il Regno, e ritenuta un'annata delle rendite sopra gli Arrendamenti de' Forestieri, e Napolitani abitanti suor di Regno.

Fu incominciato nel medesimo anno 1683. e si continuò sino all'anno 1688. a battersi le Monete nella sorma, che mostrano i disegni della.

Tavola 54.

La I. di peso un'oncia, un trapeso, ed acini 15. la quale dovea avere il nome di Ducato,
ed il valore di carlini dieci, mostra da una parte il
ritratto del Rè, ed intorno Carolus II. Dei gratia
Hispaniarum & Neapolis Rex. Nel rovescio un
scettro coronato con due globi, ed il motto V nus
non sufficit, che allude al vasto dominio della Corona di Spagna nell'America, detta il Mondo nuovo, e nell'Europa, che si singe, per contraposto, un'
altro Mondo. Anche il Rè Filippo II. per la conquista del Regno di Portogallo sece la Medaglia
col motto Non sufficit Orbis; ed il Rè di Francia
Fran-

and the country of

Francesco I. avendo conquistato il Ducato di Milano, fece una Medaglia co' globi celeste e terre-

stre, e col motto V nus non sufficit Orbis.2

Mostra la 2. Moneta del mezzo Ducato, di peso 15. trapesi, ed acini 17; nel diritto un mezzo busto del Rè, coll'iscrizione nel giro Carolus II. Dei gratia Hispaniarum, vi utriusque Sicilia Rex. Nel rovescio la Vittoria a sedere sopra una parte del globo della terra, che tiene con una mano la targa coll'arme della Sicilia ultra, e la Croce di Gerusalemme, e coll'altra una palma, col motto nel giro Religione en gladio. 1683.

La 3. col nome di Tarì, di peso trapesissi, ed acini sette, mostra nel diritto le arme solite di Spagna, ed intorno Carolus II. Dei gratia Hispaniarum, Neapolis Rex. Nel rovescio il globo della terra, sopra di cui sono posti un cornucopia, ed il fascio consulare delle verghe con la scure, simboli, l'uno dell'Abbondanza, e l'altro della Giustizia, e nel giro His vici, er regno.

Nel diritto della 4. col nome di carlino, di trapesi tre, ed acini tre e mezzo, vi è il ritratto del Rè, col nome intorno Carolus II. Dei gratia Rex Hispaniarum, & Neapolis; e nel rovescio

un

a Joannis Jacobi Luchii Sylloge Numismatum.

un leone a giacere avanti una base, che sostiene la Corona Reale collo scettro, e col motto Maje-

state securus. 1686.

Essendo poi seguita la morte del Marchese del Carpio prima che si fosse pubblicata la nuova Moneta; il Conte di San Stefano suo successore (dopo il brevissimo Pro interim del Contestabile D. Lorenzo Colonna ) avendo il pensiere di pubblicare quella battuta dal Carpio con valore. differente, ed alterato, fece coniare tre altre sorti di Monete, come mostrano i disegni della Tavola 55.

La 1. col nome e valore del Tarì, mostra da una parte il ritratto del Rè, e dall'altra le arme coll'iscrizione ne' giri Carolus II. Dei gratia Rex Hispaniarum, utriusque Sicilia, Hierusalem..

Grana xx. 1688. Nel diritto della 2. vi è anche il ritratto, ed intorno Garolus II. Dei gratia Rex Hispaniarum. Nel rovescio una Croce col motto In boc

signo vinces. Grana viii. 1688.

La 3. col nome di Carlino, mostra anche il ritratto, e nel rovescio le arme coll'iscrizione ne' giri Carolus II. Dei gratia Rex Hispaniarum, utriusque Sicilia, Hierusalem. Grana x. 1688.

Finalmente sotto gli 11. del mese di Decembre dell'anno 1688, su pubblicata la Pram-

ma-

matica, con cui (accennandosi di essere ridotto l'affare della nuova Moneta allo stato, che si desiderava per sollevare la Città, e Regno da' tanti difordini, ed incomodi patiti per la Moneta vecchia) su ordinato, che dal primo giorno dell'anno 1689, per dieci giorni continui si sarebbero cambiate le Monete vecchie di qualsivoglia sorte, anche le fasse di conio, con spiegarsi, che si erano coniate le Monete nuove di sette sorti, cioè:

La 1. che chiamò Ducatone, per il valore

di grana 110.

La 2. mezzo Ducatone, per il valore di gra-

La 3. per il valore di grana 22.

E la 4. per il valore di grana 11. Queste sono le Monete coniate in tempo del Marchese del Carpio, già vedute nella Tavola 54. che surono alterate nel pubblicarsi di 10. per 100.

La 5. detta Tarì, del valore di grana 20.

di peso trapesi 5. ed acini 15.

La 6. detta Carlino, del valore di grana 10. di due trapesi, ed acini 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

E la 7. del valore di grana 8, di due trapesi;

e sei acini.

Per comodo di cambiarsi le Monete surono destinati in Napoli 83. luoghi, e per il Regno due Città, ò Terre per ciascheduna delle dodici Provincie, col termine di dieci giorni, e questi scorsi,



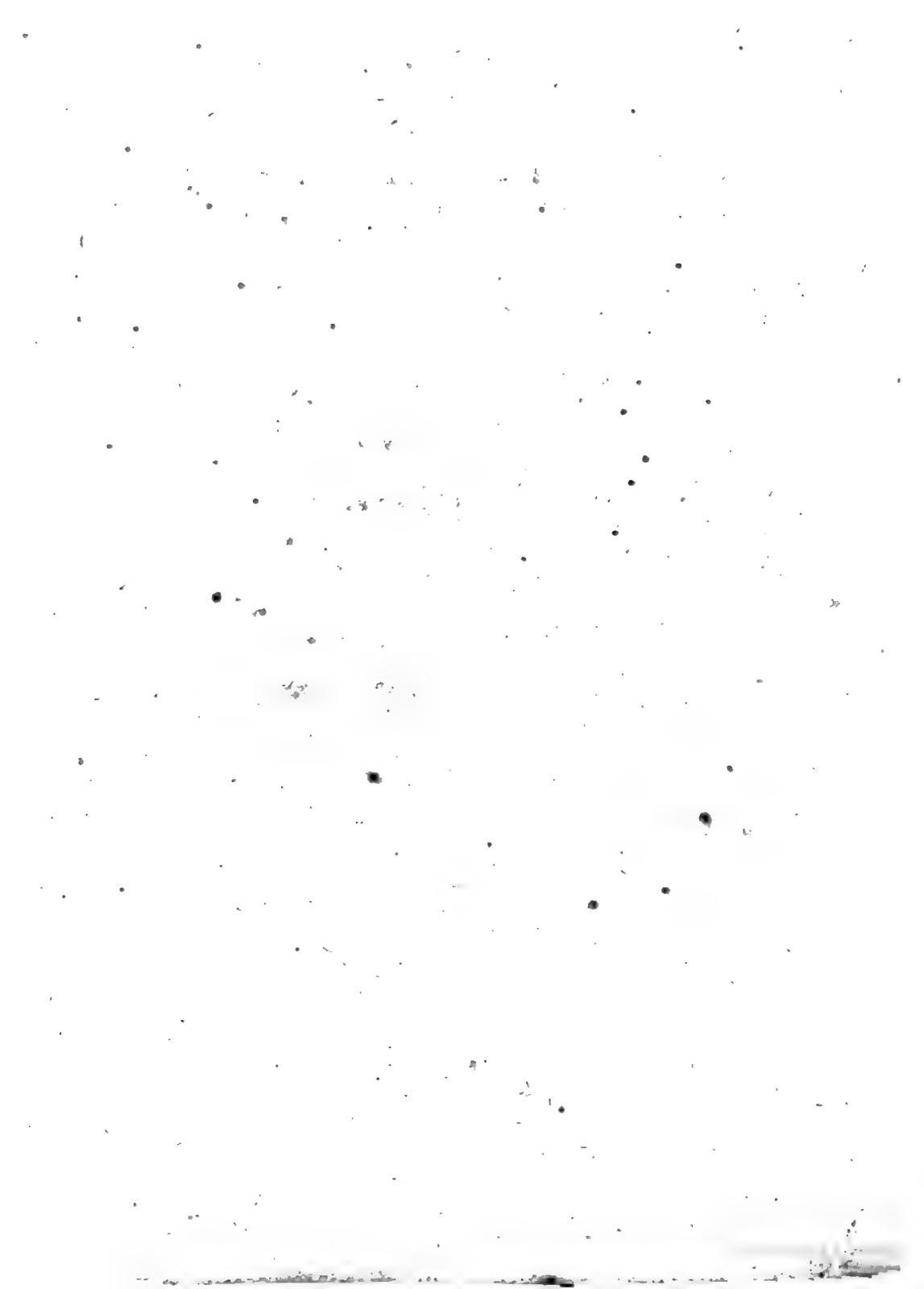



scorsi, restava la libertà solamente di venderle a

peso di argento.

Dopo la pubblicazione delle suddette Monete nell'istesso anno 1689, surono battute due altre sorti di Monete usuali, e solite del Regno, cioè il Ducato, e mezzo Ducato (mentre quelle battute per il loro nome, e valore dal Marchese del Carpio, erano state alterate) che si vedono delineate nella Tavola 56.

La 1. ha il ritratto del Rè da una parte, e le arme dall'altra, coll'iscrizione ne'giri Garolus II. Dei gratia Rex Hispaniarum, utriusque Sicilia, Hierusalem. Grana 100. 1689.

La 2. mostra anche il ritratto ed arme, e colla medesima iscrizione. Grana 50. 1689.

Con la Prammatica sopraccennata degli 11. del mese di Decembre dell'anno 1688. su stabilito il valore delle Monete di oro, cioè lo Scudo riccio (Moneta del Regno) per carlini 24. la dobbla di Spagna per carlini 40. ed il zecchino di Venezia carlini 24. E con altra Prammatica, de' 13. del mese di Gennajo dell'anno 16896 consermò tutte le altre emanate da' Vicerè suoi predecessori contra i Falsissicatori, ò Introduttori di Monete salse, e contra quelli, che estraessero le Monete di oro e di argento dal Regno, dobble di Spagna, e zecchini di Venezia, sotto pena di morte naturale, con estenderla anche per quelli,

ľ

170

che in qualsivogiia modo assistessero, ò prestassero ajuto di accendere suoco, tener lume, ò altro a Falsisicatori, ò Tosatori di Monete.

Similmente con altra Prammatica degli 8. del mese di Novembre dell'anno 1689, su ordinato, che sotto pena di 10. anni di Galera non si potessero date, nè ricevere le Monete, così ne' Banchi, come trà persone private, senza pesarle all'ingrosso, eccettuata la somma di ducati dieci in giù, affinche si potesse conoscere quando vi sosse qualche Moneta ritagliata. E con altra de' 4. del mese di Gennajo dell'anno 1690, su stabilito il cambio per Roma a ducati 123. di Regno per scudi 100. Moneta Romana, con la pena di ducati mille in caso di controvenzione. E finalmente con altra de' 19. del mese di Agosto del detto anno, fu ordinato, che gli argenti lavorati sossero della medesima qualità delle Monete, cioè oncie 10. di argento puro, detto di coppella, per ogni libra; e che vi si ponessero tre merchi, uno del Console, uno dell'Artesice, e l'altro della Strada.

Erano decorsi appena due anni, ne quali il Regno aveva goduto colla nuova Moneta qualche vantaggio nelle mercanzie de Paesi stranieri, se ben non tutto quello, che si saria avuto, se sosse stata pubblicata col valore destinatogli dal Marchese del Carpio, che uguagliava alla Moneta dello

171 dello Stato confinante della Chiesa, quando parve espediente al medesimo Vicerè Conte di S. Stefano di alterarla di 20. per 100. come segui in vigore di una Prammatica emanata agli 8, del mese di Gennajo dell'anno 1691. la quale si trascrive per dar campo al Lettore di far giudizio della sussistenza delle ragioni e motivi, da' quali si disse indotto di fare l'alterazione suddetta, aggiugnendosi solo, che non è mai seguita l'estinzione della gabella del sale, imposta per la nuova Moneta, come si prometteva di fare, col guadagno dell' augumento del denaro, che si ritrovava ne' Banchi, dov'era quasi tutto, costumandosi generalmente non meno dagli abitanti in Napoli, che nel Regno di tenere il loro denaro depositato ne' pubblici Banchi, forse per il commercio più commodo, e sicuro delle Cedole, ò siano Fedi di Credito. La detta Prammatica (già impressa nel Tomo intitolato Recentiores Pragmatica, stampato in Napoli nell'anno 1695. è del tenore seguente:

## PRAGMATICA XLVII. DE MONETIS.

ESsendoss nel principio dell'anno passato 1689.

pubblicata con universale sodisfazione la nuova Moneta in questo Regno, dando ad essa la valutazione, che si stimò proporzionata a tutte le l'anno proporzionata a tutte

172 le cause, che la devono rendere giustificata; se da quel tempo sin'oggi sperimentata alterazione ne prezzi degli argenti, e provata tale scarsezza di oro, che complicato questo accidente con molti altri, ba fatto, che sia seguita una notabile estrazione di essa, restandone questo Regno impoverito, e con le miserie universali, che patisce, ridotto in istato bisognoso di pronta providenza, perchè resti assicurato di quella, che vi è rimasta, e non riconoscendosene altra più adequata al bisogno, che darle il valore giusto e proporzionato a quello del metallo, ed alle congruenze necessarie, acciò se ne reprima l'estrazione; ci ba parso col voto, e parere del Regio Collateral Conseglio appresso di noi assistente, fare la presente Prammatica, omni tempore valitura, con la quale dichiaramo, che tutte le Monete correnti, così di oro, come di argento, da oggi avanti debbano tenere il valore, che siegue, ordinando, che secondo esso debbano correre, riceversi, e contrattarsi, cioè:

Il Ducatone di carlini undici, per grana 132.

La Moneta di carlini cinque e mezzo, per gr. 66.

La Moneta di grana ventidue, per gr. 26.

La Moneta di grana undici, per gr. 13.

Il Ducatone di carlini dieci, per gr. 120.

La Moneta di carlini cinque, per gr. 60.

Il Tarì, per grana 24.

Il Carlino, per grana 12.

La Moneta di grana otto, per gr. 10.

Il Zecchino V eneziano di giusto peso, per carlini 25.

La Dobbla di Spagna, per carlini 45.

Ed affinche si conosca con evidenza, che il fine di questa disposizione è solo di preservare la Moneta rimasta in questo Regno, ed aumentarne la quantità per suo maggior benefizio, con dar modo alla Regia Zecca di continuarne la costruzione; vogliamo, ed ordiniamo, che tutto ciò che importerà l'aumento della Moneta, così di oro, come di argento, che si ritroverà in tempo della pubblicazione della presente Prammatica ne' pubblici Banchi di questa fedelissima Città, debba andare in benefizio della Regia Zecca, in primo luogo, e poi per disimpegno, ed estinzione de capitali dell'Arrendamento del Sale, imposto per la fabbrica della Moneta, e per quella, che si ritrovarà in potere de particolari, resti l'utile a benefizio de' medesimi. Ordiniamo ancora alla detta Regia Zecca, che la Moneta, che si dovrà lavorare da oggi avanti, si debba costruire alla medesima proporzione. Ed acciochè venghi a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo che si pubblichi per li luogbi soliti, e consueti di questa fedelissima Città di NaNapoli, suoi Borghi, e Casali, e per lo presente Regno. Datum Neapoli die 8. mensis Januarii 1691.

## El Conde de S. Estevan.

Vidit Carrillo Regens.

Vidit Soria Regens.

Vidit Gaeta Regens.

Vidit Moles Regens.

Vidit Miroballus Regens.

Vidit Jacca Regens.

D. Dominicus Florillus Secretar.

D. Mastellonus Regius à mandatis Scriba.

razione della Moneta, ed avutasi anche qualche compiacenza nell'aver ritrovato trà lo spazio di una notte cresciuto il peculio, per quella, che si teneva nello scrigno, e sarà stata anche poca per l'usanza sopraccennata di tenersi depositata ne' Banchi; nondimeno, secondo il giudizio di molti, e sorsi di tutti, è stata, e sarà perniciosa al Regno per l'alterazione del prezzo delle robbe, e del cambio, particolarmente con la Piazza di Roma, dove si vidde cresciuto pochi anni sono a ducati 152. di Regno per 100. scudi Romani; ed in essetti il Blanch, scrivendo delle Monete

di Lodovico XIII. pondera di essere non meno pernicioso, che pericoloso l'augumentare, più che il diminuire il valore delle Monete; e che in ciò dovrebbero essere più avvertiti i Sovrani, de' quali l'interesse è sempre maggiore, per esser loro i più ricchi ne' loro Regni, e Stati, e'chè hanno da riscuotere le contribuzioni da' sudditi.

Con altra Prammatica de' 26. del mese di Gennajo del detto anno 1691. su dichiarato ed ordinato, che l'argento puro di coppella si valutasse a ducati 15. e grana 60. la libra, per corrispondere al valore dell'argento coniato; e finalmente con altra de' 7. del mese di Aprile dell'issesso coniate le Monete usuali, e solite del Regno, che si vedono delineate nella Tavola 57.

La 1. chiamata Ducato, del valore di 10. carlini, di peso acini 402; mostra da una parte un mezzo busto del Rè, coll'iscrizione intorno Carolus II. Dei gratia Rex Hispaniarum, 69 Neapolis. Nel rovescio il Tosone nel campo ornato

di fogliami. Grana 100.

La 2. detta Cianfrone d Patacca, del valore di carlini 5. di peso acini 246; mostra il mezzo busto del Rè colla medesima iscrizione, e nel rovescio il Tosone. Grana 50.

La 3. detta Tarì, del valore di carlini 2. di peso acini 98<sup>2</sup> tiene li medesimi diritto, e rovescio,

176. scio, ed anche l'iscrizione nel giro. Grana xx.

La 4. chiamata Carlino, di peso acini 49\fracce è in tutto come l'antecedente. Grana x.

Al suddetto Vicerè Conte di San Stefano sui sostituito il Duca di Medina Celi, che ritrovavasi Ambasciadore appresso il Sommo Pontesice Innocenzo XII. onde, dopo aver ricevuto il solito alloggio nel Palazzo Pontificio, ne partì, e giunto in Napoli, dopo terminate le visite così private, come pubbliche col suo predecessore, assunse il governo, nel di cui tempo, ed appunto nell'anno 1697. si vedono battute Monete di oro col nome più volte accennato di Scudo riccio, come mostra il 2. disegno della Tavola 53. Vi sono nel diritto le arme sostenute da un'aquila coronata; e coll'iscrizione nel giro Carolus II. Dei gratia-Hispaniarum, & Sicilia Rex. Nel rovescio un mezzo busto del Rè sopra una base ornata con foglie di palme, in piè della quale vi si legge-Anno 1697. ed in una cartella il motto Reviviscit, il quale può esser fatto per dinotare qualche miglioramento del medesimo Rè Carlo II. dall'infermità abituale, in cui era caduto, per la quale dopo tre anni, con dispiacere universale de' sudditi, e del Cristianesimo tutto, morì nel primo giorno del mese di Novembre dell'anno 1700. in età di 39. con averne regnato 35.



Vtrius SiciHierus, G. 100
1689.



Carolus II.D.G. Rex Hisp. Virius SiciG 50.1080.



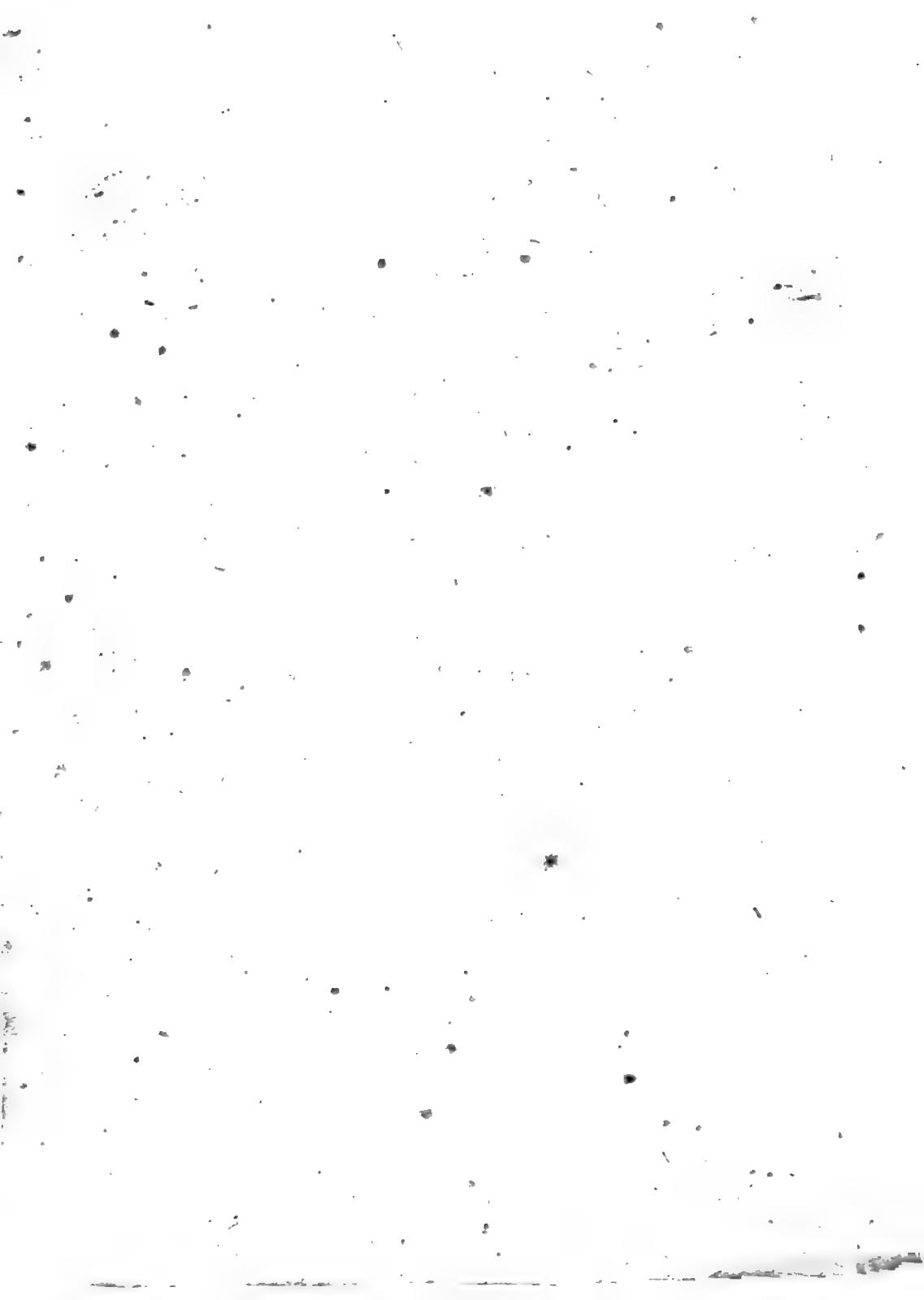







Philippus. V. D. G. Rox. Hierusa. et. Sicilia.



Philippus. V. D. G. Rex.





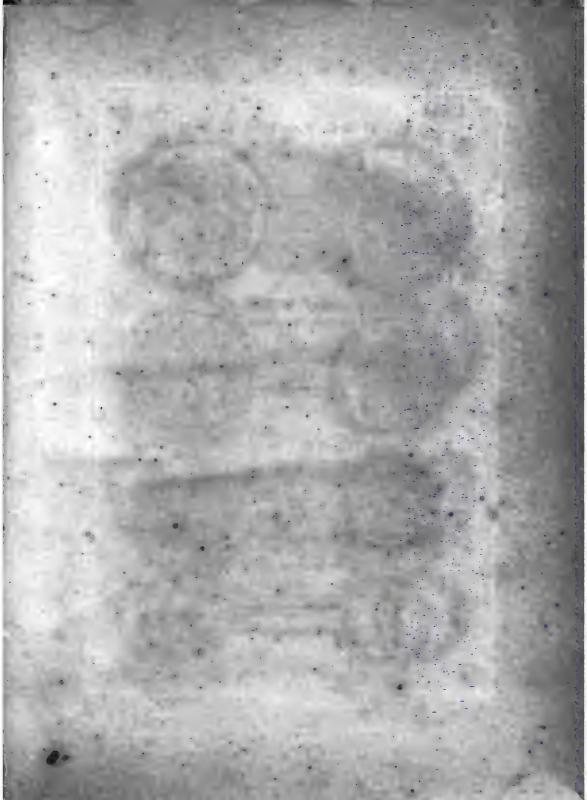





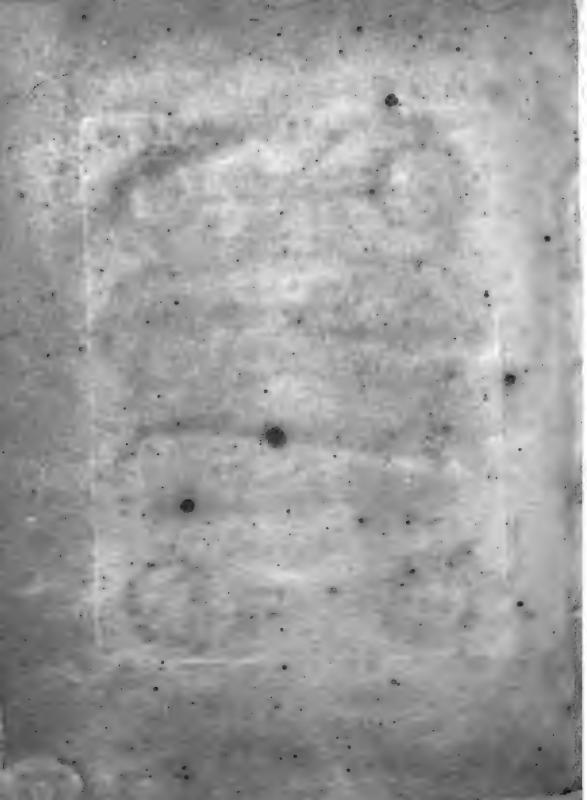

## CARLO III.

Rè Cattolico, oggi Augustissimo Imperadore VI. di questo nome, avendo acquistato il possesso del Regno di Napoli, vi destinò Vicerè il Conte di Martiniz, nelle di cui mani su prestato il solito giuramento di omaggio dagli Eletti della Città di Napoli, da'Baroni, e da'Sindaci delle Città e Terre demaniali, e nella solenne cavalcata di acclamazione surono gettate al popolo le Monete di argento del valore di un carlino, come mostra il disegno primo della Tavola 58. che ha da una parte il ritratto del Rè, coll'iscrizione nel giro Carolus III. Dei gratia Rex Hispaniarum, so Neapolis; e nel rovescio le arme, col motto all'intorno Fide, so armis. 1707.

Essendo poi accaduta con rammarico universale la morte dell'Imperadore Giuseppe I. a' 17. del mese di Aprile dell'anno 1711. su assunto all' Imperio l'Augustissimo Regnante; perciò le Monete battute in Napoli nel corrente anno, sotto il selice governo dell'Eccellentiss. Sig. Conte Daun degnissimo Vicerè, si vedono improntate col titolo d'Imperadore, come mostrano i disegni della suddetta Tavola 58.

La 2. del valore di carlini cinque, ha nel diritto il suo ritratto coronato di alloro, e l'iscrizione nel giro Carolus VI. Dei gratia Romano-

178

rum Imperator; nel rovescio le arme, ed all'intorno Hispaniarum, utriusque Sicilia Rex. 1715.

La 3. del valore di due carlini, detta comunemente Tarì, mostra da una parte il ritratto coronato anche di alloro, ed all'intorno Carolus VI. Dei gratia Romanorum Imperator; nel rovescio le arme, coll'iscrizione nel giro Hispaniarum, utriusque Sicilia Rex. 1715.

E queste sono le Monete coniate sinora in Napoli col nome glorioso del Regnante Monarca; e si spera vederne molte altre fregiate con quelle eroiche imprese, ed opere eccelse, con le quali Sua Maestà Cesarea, e Cattolica ravviva la memoria de' suoi Augustissimi Antenati; e co' trosei della sua Real munisicenza, con cui và felicitando la condizione del nostro Regno, anzi del Mondo tutto Cattolico, che per il comune vantaggio gli augura, ed implora da Dio con incessanti voti lunghissima serie di anni, e numerosa prole per eternare l'Augustissima Casa



\*

\*

.

\* "

\*

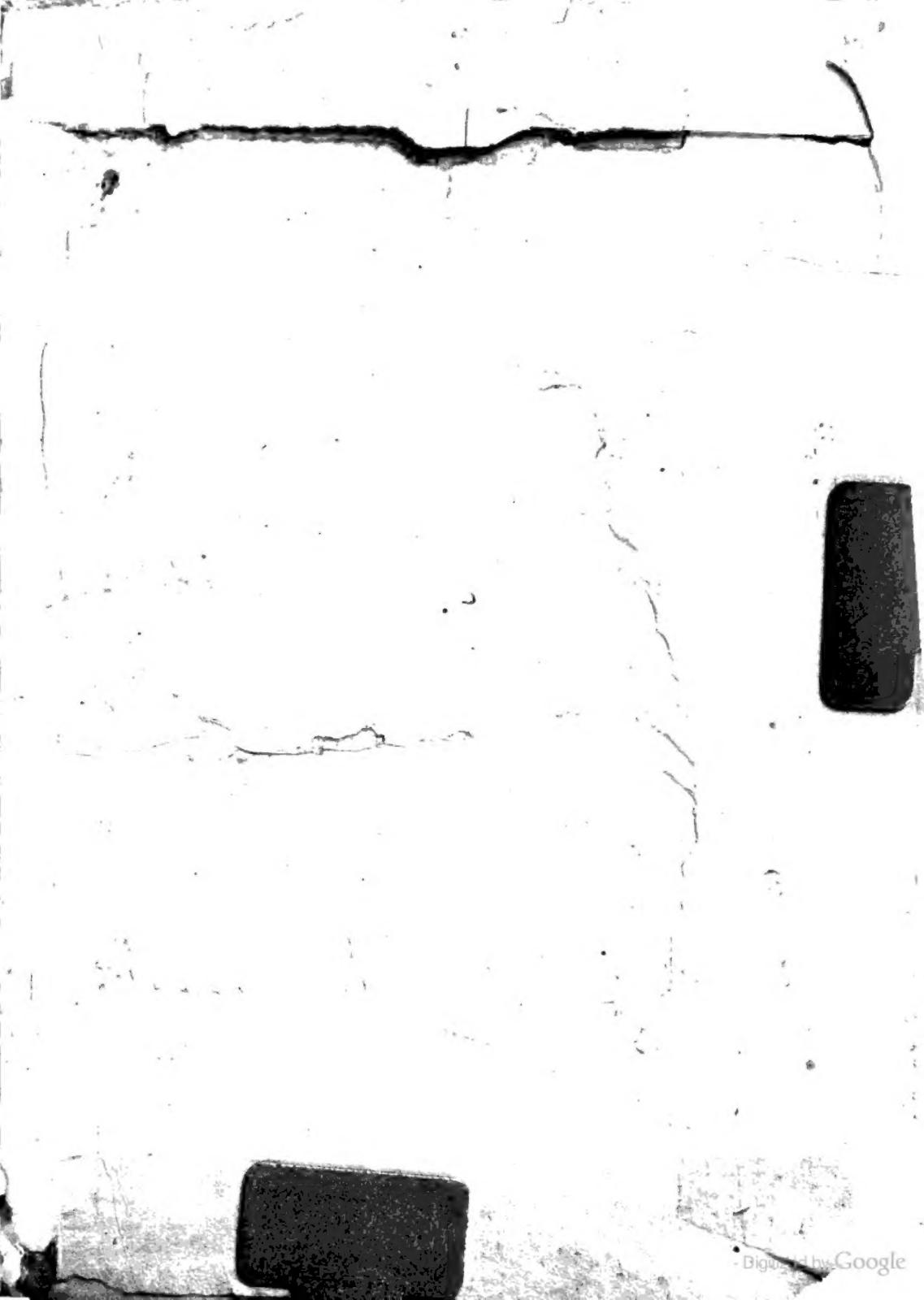

